# ACTA APOSTOLICAE SEDIS

#### COMMENTARIUM OFFICIALE

Directio: Palazzo Apostolico – Città del Vaticano – Administratio: Libreria Editrice Vaticana

## ACTA FRANCISCI PP.

#### CONSISTORIA

Consistorium annuntiatur die V mensis Octobris celebrandum pro novis Cardinalibus creandis.

Cari fratelli e sorelle,

il prossimo 5 ottobre terrò un Concistoro per la nomina di 10 nuovi Cardinali. La loro provenienza esprime la vocazione missionaria della Chiesa che continua ad annunciare l'amore misericordioso di Dio a tutti gli uomini della terra.

Ecco i nomi dei nuovi Cardinali:

- 1. S.E. Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, M.C.C.I. Presidente del Pontificio Consiglio per il Dialogo Interreligioso;
- S.E. Mons. José Tolentino Mendonça Archivista e Bibliotecario di Santa Romana Chiesa;
  - 3. S.E. Mons. Ignatius Suharyo Hardjoatmodjo Arcivescovo di Jakarta;
- 4. S.E. Mons. Juan de la Caridad García Rodríguez Arcivescovo di San Cristóbal de la Habana;
- 5. S.E. Mons. Fridolin Ambongo Besungu, O.F.M.Cap. Arcivescovo di Kinshasa;
  - 6. S.E. Mons. Jean-Claude Höllerich, S.I. Arcivescovo di Lussemburgo;
- 7. S.E. Mons. Álvaro Leonel Ramazzini Imeri Vescovo di Huehuetenango;

- 8. S.E. Mons. Matteo Maria Zuppi Arcivescovo di Bologna;
- 9. S.E. Mons. Cristóbal López Romero, S.D.B. Arcivescovo di Rabat;
- R.P. Michael Czerny, S.I. Sotto Segretario della Sezione Migranti e Rifugiati del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale.

Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardinalizio: due arcivescovi e un vescovo che si sono distinti per il loro servizio alla Chiesa:

- 1. S.E. Mons. Michael Louis Fitzgerald, M.Afr. Arcivescovo Titolare di Nepte;
  - 2. S.E. Mons. Sigitas Tamkevičius, S.I. Arcivescovo Emerito di Kaunas;
  - 3. S.E. Mons. Eugenio Dal Corso, P.S.D.P. Vescovo Emerito di Benguela.

Preghiamo per i nuovi Cardinali, affinché, confermando la loro adesione a Cristo, mi aiutino nel mio ministero di Vescovo di Roma per il bene di tutto il Santo Popolo fedele di Dio.

Roma, 1° settembre 2019.

#### LITTERAE APOSTOLICAE

Ι

Venerabilibus Servis Dei Mario Borzaga, O.M.I., presbytero, et Paulo Thoj Xyooj, laico, martyribus, Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Ego enim iam delibor, et tempus meae resolutionis instat. Bonum certamen certavi, cursum consummavi, fidem servavi» (2 Tim 4, 6-7).

Haec verba Pauli apostoli plene compleverunt duo Venerabiles Servi Dei, martyres, qui usque ad finem testificationem perhibuerunt suae fidelitatis Evangelio atque Ecclesiae in terra Laosiana. Hi martyres sunt:

1. Pater Marius Borzaga, O.M.I., qui Tridenti die xxvii mensis Augusti anno MCMXXXII natus est. Undecim annos natus ingressus est Seminarium minus atque studia usque ad primam theologiam explevit. Anno MCMLII peculiarem sensit vocationem ad ministerium sacerdotale in terris missionis exercendum est Christum Dominum praedicandum, idcirco Congregationem Missionariorum Oblatorum B.M.V. Immaculatae ingressus est et unum post annum die xxI mensis Novembris prima religiosa vota emisit in oppido Ripa de Limosano. Demum apud Seminarium Oblatorum in Fano Sancti Georgii Canapicensium studia theologiae complevit. Nuncupata professione perpetua, die xxiv mensis Februarii anno memluii presbyter ordinatus est. Eodem anno die II mensis Iulii missus est in Laosium. In oppido vulgo dicto Paksane, prope urbem caput Vientianam, Venerabilis Servus Dei primum in hac regione degit annum, studio incumbens sermonis Laosiani. Suo in «Diario viri felicis» atque in copioso litterarum commercio, quod in patriam mittebat, ostendit fidelitatem erga vocationem sacerdotalem, ardentem spiritum missionalem et Ecclesiae animarumque dilectionem. Describebat etiam vitam in illa haud facili missione, quae magis ardua facta est a communistarum militibus. Omnes difficultates superavit propositum quo populo Laosiano Christum donare voluit et missionarius sanctus fieri. Exeunte anno MCMLVIII adivit christianam communitatem in parvo pago gentis *Hmong* quae dicitur, vulgo appellato *Kiukatiàm*,

ubi sedulo se dedit catechistis instituendis, familiis invisendis, aegrotis caritate suscipiendis et curandis. Feria secunda, die xxv mensis Aprilis anno MCMLX, Venerabilis Servus Dei in comitatu iuvenis catechistae Pauli Thoj Xyooj ad pastoralem visitationem perficiendam profectus est versus pagum *Pha Xoua*, distans tres dies pedibus per impervias semitas montium in tropicali silva. Ex quo itinere ambo numquam sunt reversi. Testificationes collectae usque ab initio confirmaverunt utrumque occisum fuisse in odium fidei christianae per manus militum politici motus communistarum vocati «Pathet Lao».

2. Paulus Thoj Xyooj, catechista laicus Laosianus e populo Hmong. Natus est anno MCMXLI in pago Kiukatiàm, in Laosio. Anno quidem MCMLVII baptizatus est, sedecim annos natus, atque Seminarium loci Paksane ingressus. Post unum annum ob valetudinis rationes Seminarium relinquere debuit. Reversus est in pagum Kiukatiàm, et insequenti anno locum Na Vam in parte septentrionali Laosii petivit. Testimonia eum describunt uti catechistam sedulum et paratum ad opus. Optime docebat, qua de re multi fidem in Christum amplectebantur. Deinde, relicto Na Vam, catechistarum Scholae in loco Luang Prabang nomen dedit, ubi tamen brevi mansit. Regressus est denique in pagum Kiukatiàm, ubi navam operam praestitit cum patre Mario Borzaga. Feria secunda, die xxv mensis Aprilis anno mcmlx, ille secum duxit eum in iter missionarium, de quo numquam reversi sunt. Ipse quoque supremum sacrificium est aggressus, in conatu sacerdotem missionarium servandi quem comitabatur. Testes rettulerunt postrema eius verba: «Ego hic maneo. Si eum occidatis, me quoque occidete. Si is mortuus sit, etiam ego moriar. Si is vixerit, etiam ego vivam». Iuxta quaedam testimonia, corpora eorum proiecta sunt forsitan in communem fossam in silva, prope locum vulgo appellatum Muong Met, in semita versus Muong Kassy.

Considerata fama martyrii duorum Venerabilium Servorum Dei, postulantibus Episcopis Laosii, Inquisitio dioecesana de martyrio peracta est apud ecclesiasticam Curiam Tridentinam a die vii mensis Octobris anni mmvi usque ad diem xvii mensis Octobris anni mmviii, cuius iuridica validitas approbata est per decretum Congregationis de Causis Sanctorum die xix mensis Iunii anno mmix datum. Rebus de iure servandis servatis atque parata Positione, Consultores Theologi, in Congressu peculiari die xxvii mensis Novembris anno mmxiv habito, asseveraverunt mortem duorum Venerabilium Servorum Dei censendam esse verum martyrium, ob Christi animarumque amorem acceptum atque in odium Evangelii et Ecclesiae perpessum. Itemque Patres

Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria diei v mensis Maii anno MMXV iudicarunt memoratos Venerabiles Servos Dei in fidei suae testimonium sanguinem effudisse. Inde Nos Ipsi eodem die facultatem dedimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum de martyrio promulgaret, ac statuimus ut sollemnis ritus beatificationis Vientianae in Laosio die XI mensis Decembris anno MMXVI, simul cum Venerabili Servo Dei Iosepho Thao Tien et aliis martyribus in Laosio, testibus Evangelii, celebraretur.

Hodie igitur Vientianae de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Orlandus B. S.R.E. Cardinalis Quevedo, O.M.I., Archiepiscopus Metropolita Cotabatensis, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabiles Servos Dei Marium Borzaga, O.M.I., presbyterum, et Paulum Thoj Xyooj, laicum, martyres, in Beatorum numerum adscribimus:

Nos, vota Fratrum Nostrorum Lauri Tisi, Archiepiscopi Metropolitae Tridentini, Ioannis Pauli James, Episcopi Nannetensis, et Ioannis Khamsé Vithavong, O.M.I., Episcopi titulo Moglaenensis, Vicarii Apostolici Vientianensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei Iosephus Thao Tien, presbyter dioecesanus, et XVI Socii, presbyteri ex Societate Parisiensi missionum ad exteras gentes, ex Congregatione Missionariorum Oblatorum B.M.V. Immaculatae et christifideles laici, martyres, heroici testes Domini Iesu eiusque Evangelii pacis, iustitiae et reconciliationis, Beatorum nomine in posterum appellentur, eorumque festum die sexta decima mensis Decembris in locis et modis iure statutis quotannis celebrari possit. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die XI mensis Decembris, anno MMXVI, Pontificatus Nostri quarto.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 367.892

#### $\Pi$

#### Venerabili Dei Servo Iosepho Mayr-Nusser Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Omnia possum in eo, qui me confortat» (*Phil* 4, 13).

Haec Paulina inflammans assertio Venerabilis Servi Dei Iosephi Mayr-Nusser gressus rexit et praesertim in aerumnis eius spem collustravit animumque confirmavit. Rerum temporisque adiunctis adstrictus, statuerat sibi fidem Christo omnino servandam: ipse enim haud haesitavit, certus roboris a Spiritu Sancto accepti et suae mulieris cum firmae et absolutae assensionis fultura, in consilio vitam suam offerendi ad regni Dei primatum defendendum.

Venerabilis Servus Dei die xxvII mensis Decembris anno mcmx familiari in praedio iuxta Bauzanenses Planities natus est, ex septem filiis quartus. Die xxIX mensis Decembris eiusdem anni lustrali aqua salutis perfusus est. Pater eius Iacobus mense Septembri anno mcmxv cholera mortuus est, relinquens sex filios orbatos et mulierem septimo gravidam.

Expleto bello, anno MCMXIX Italiae non tantum Italica regio Tridentina adsignata est, sed etiam Tirolis Meridiana, quae praecipue germanica lingua utebatur.

Anno MCMXXIII, regimine fascistarum constituto Italicae consuetudines gentibus Tirolis Meridianae vel Athesiae Superioris imponi coeptae sunt. Hoc quasdam dissentiones edidit, ex quibus *Manipulus Popularis Militantium Tirolensium Meridianorum* ortus est, cum nazistarum Germania valde consentiens.

Patre orbatus, Venerabilis Servus Dei cito matrem suam in gerenda domestica administratione vinaria adiuvit. Commercialis periti diplomate exornatus, ab anno MCMXXVIII arcarii munere Bauzanensi in societate functus est. In Pedemonte anno MCMXXXI in Alpinis ac in artillaria militavit.

Iuvenis Iosephus in familia funditus christiana atque ad caritatem et hospitalitatem prompta institutus est. Progrediente aetate, usque magis spiritualitas per orationem, per participationem ad Sanctam Missam, per vitam liturgicam, per Verbi Dei lectionem et denique per doctrinae christianae consentaneam pervestigationem in eo ample concrevit. Singulariter allectus est a Sancti Thomae Mori, viri politici ac martyris, operibus, et praeterea ad opera Romani Guardini, theologi sui temporis, cum studio accessit.

Eius participatio ad Actionem Catholicam valde eminuit, nam una cum aliis fundator "Coetus Canisio dicati" fuit. Anno MCMXXXIV consociationum catholicarum germanicae linguae in Tridentina dioecesi praeses electus est. Illis in adiunctis, cum contentiones exstarent coetuum Italici atque Germanici, Venerabilis Servus Dei operam navavit ut in concordia et cooperatione partes una viverent, caute ac clam tamen Tirolis Meridianae consuetudinibus moribusque favit.

Eius ferventis vitae christianae clarum signum fuit actuosa participatio ad Conferentiam Sancti Vincentii Bauzani, cui anno MCMXXXII nomen dedit. Cum Bauxanenses ad Planities Conferentiae sectio fundaretur, ipse eius praeses fuit.

Iam tricesimum aetatis suae annum ingressus, sibi proponebat ut familiam constitueret. Hac re muneris sociam, scilicet dominam Hildegardam Straub, sibi in matrimonium petivit, quae primum huic gravi rei repugnavit, quia corde suo monialem Benedictinam se consecrare cupiebat. Attamen pertinacia et sincerus affectus Iosephi effecit ut deinde ea matrimonium acciperet.

A die XXIII mensis Augusti ad diem XIV mensis Decembris anno MCMXXXIX Iosephus in Sardinia militiam exercuit. Anno MCMXXXIX, politicis adiunctis valde implicatis gentibus Tirolis Meridianae iniunctum est ut si in Tiroli Meridiana vel in Athesia Superiori manere vellent, omnino se Italicos esse fateri deberent, sin autem linguam et mores germanicos relinquere nollent, se in civitatem Germanicam ascriberent migrarentque illic. Sic duo coetus oppositi constituti sunt, scilicet illorum, qui vulgo dicebantur Dableiber, id est manentes, et illorum qui vulgo Geher, scilicet optantes migrationem, nuncupabantur.

Dies XXXI mensis Decembris anno MCMXXXIX erat terminus intra quem optio exprimenda erat: Iosephus eiusque familia paterna in praedio manere statuerunt.

Venerabilis Servus Dei consociationem *Andreae Hofer* ingressus est, confidens se numquam ad arma vel ad vim accessurum ut iura suae gentis vindicaret.

Incepto altero bello mundano, fere per annum militavit. Die xxvi mensis Maii anno MCMXLII Iosephus et Hildegarda in matrimonium se coniunxerunt. Eorum amor die i mensis Augusti anno MCMXLIII ortu Alberti filii coronatus est.

Rerum perturbatio coniugum vitam valde evertit. Post diem viii mensis Septembris anno mcmxliii, delapso fascistarum regimine atque indutiis factis, foedera subversa sunt. Milites nazistarum Athesia Superiori potiti sunt statimque Angli et Americani pyrobolis vehementer percutere Bauzanum inceperunt. Coniuges Mayr-Nusser una cum filio Bauzano excesserunt et ad Ritanensem pagum v.d. Collalbo confugerunt. Gentes dictae Dableiber, ad copias confirmandas, Germanico ab exercitu coacte conscriptae sunt, sic die v mensis Septembris anno mcmxliv Venerabilis Servus Dei militibus Turmae Praesidialis conscriptus est et ad oppidum v.d. Könitz iuxta Gedanum missus. Expleta militari institutione, omnia fere parata erant ut iuramentum Duci v.d. Führer novi milites facerent, tamen die iv mensis Octobris anno mcmxliv, cum proludium exercerent, ipse coram omnibus se iurare nequire religiosis de causis declaravit. Deprehensus, omni modo temptaverunt et sollicitaverunt eum ut verba sua revocaret, sed ille hoc semper recusavit.

Qua re ad campum captivis custodiendis iuxta Dachaviam destinatus est, quo autem numquam pervenit. Etenim in hamaxostico onerario vel armentorum, quo Venerabilis Servus Dei una cum undequadraginta condemnatis de crimine capitali vectus erat, tales ac tantae fuerunt vexationes et tormenta, ut ille Erlangae die xxiv mensis Februarii anno MCMXLV morti occumberet. Die I mensis Martii eiusdem anni eodemque in oppido sepultus est.

Cum Bauzanum perveniret notitia mortis eius, die xī mensis Aprilis anno mcmxlv exsequialis missa celebrata est.

Sequentibus annis, Venerabilis Servi Dei memoria martyrii adhuc vivida servabatur. Quamobrem a die xxiv mensis Februarii anni mmvi ad diem vii mensis Februarii anni mmvii iuxta curiam Bauzanensem-Brixinensem Inquisitio Dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas a Congregatione de Causis Sanctorum per decretum diei xxiii mensis Aprilis anno mmx est approbata. Exarata Positione, die xi mensis Novembris anno mmxiv Consultorum Historicorum Consilium habitum est. Positivo cum exitu, die xxix mensis Octobris anno mmxv Consultorum Theologorum Peculiaris Congressus actus est. Patres Cardinales et Episcopi, Ordinaria in Sessione congregati die xxi mensis Iunii anno mmxvi, agnoverunt Servum Dei Iosephum Mayr-Nusser ob eius fidem in Christum et in Ecclesiam obisse.

Demum Nos Ipsi die viii mensis Iulii anno mmxvi facultatem dedimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum super martyrio ederet et statuimus ut beatificationis ritus die xviii mensis Martii anno mmxvii Bauzani celebraretur. Hodie igitur de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Angelus S.R.E. Cardinalis Amato, S.D.B., Congregationis de Causis Sanctorum Praefectus, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos in Beatorum numerum Venerabilem Servum Dei Iosephum Mayr-Nusser adscribimus.

Nos, vota Fratris Nostri Ivonis Muser, Episcopi Bauzanensis-Brixinensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabilis Servus Dei Iosephus Mayr-Nusser, laicus, paterfamilias, martyr, qui fidelis baptismatis promissionibus, Iesum Christum agnovit solum Dominum atque ipsius usque ad vitam offerendam fuit testis, Beati nomine in posterum appelletur atque die tertia mensis Octobris quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possit. In Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Clarus hic vir peculiarem ostendit spiritalem progressum, Christi eiusque Ecclesiae dilectionem, inde insignia dedit pietatis atque martyrii testimonia. Dum illius excellentes conspicimus virtutes et navitatis incepta, ad altiorem usque in cotidiano itinere imitationem Salvatoris incitamur adque sanctitatem et proprii status perfectionem sequendam invitamur.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obsistentibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die xvIII mensis Martii, anno MMXVII, Pontificatus nostri quinto.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco  $\mbox{\ensuremath{\mathfrak{B}}}$  Plumbi In Secret. Status tab., n. 416.152

#### Ш

Venerabili Dei Servo Iesu Aemilio Jaramillo Monsalve caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Semper enim nos, qui vivimus, in mortem tradimur propter Iesum, ut et vita Iesu manifestetur in carne nostra mortali» (2 Cor 4, 11).

Suae vocationi fidelis, quam usque personaliter cum Christo coniunctus adimplevit, Venerabilis Dei Servus Iesus Aemilius Jaramillo Monsalve mysterium crucis participavit et, suam tradens vitam, testatus est amorem in Ecclesiam et omne studium in fratrum salutem sibi commissorum.

In urbe Sancti Dominici Columbiae die XIV mensis Februarii anno MCMXVI natus est. Postridie baptismali aqua est ablutus. In familia opibus carente et divite fide simplici innataque, humanis christianisque virtutibus est institutus et a puero vocationis signa ad sacerdotium percepit, ita ut tredecim annos natus Seminarium Instituti Yarumalensis pro Missionibus ad Exteras Gentes ingrederetur. Cum institueretur plus plusque missionalem spiritum est adeptus. Itaque anno MCMXXXVI novitiatum incohavit. Die III mensis Decembris eiusdem anni vota nuncupavit. Sacerdotali ordine die I mensis Septembris anno memal auctus est. Per paucos annos in paroecia Sabanalargae primum ministerium obivit, quia, laurea tandem in theologia adepta, ad curam institutionis culturalis spiritalisque Seminarii tironum est destinatus et rector quoque fuit Seminarii Instituti; interea, ut cappellanus feminarum carceris, opportunitatem habuit cum Sororibus Boni Pastoris cooperandi. Multum operae in praedicatione et spiritali moderatione ponens, tum a sacerdotibus tum a laicis est comprobatus. Anno MCMLIX Superior Generalis Instituti Yarumalensis pro Missionibus ad Exteras Gentes est electus. Die XI mensis Novembris anno MCMLXX nominatus est Episcopus Vicarius Vicariatus Apostolici Araucensis, qui ad gradum dioecesis anno mcmlxxxiv evectus est atque Venerabilis Dei Servus primus fuit eius Episcopus residentialis. Dioecesani fines ultra prolati sunt additis Planitiis Orientalibus et silva Sararensi, quod postulavit auctum opus pastorale Episcopi. Magnum studium suo ministerio tribuit, quod difficilibus in condicionibus explicatum

est, violentia et iniustitia prorsus denotatum, cum valentes deficerent Civitatis institutiones, oriebantur et multiplicabantur manipuli armati ideologia signati. Venerabilis Dei Servus fervens fuit Evangelii affirmandi apostolus, in provincia quippe iurium humanae dignitatis, potissimum pauperum. Veletudinarium "La Esmeralda" condidit et socialem operam studiose pro indigenis navavit. Hoc ipso in ambitu eius martyrium contigit. Politicae condiciones societatis Columbianae prae se ferebant actiones discriminantes et persecutiones adversum christianos et quotquot, variis ex causis, ad illos pertinentes. Agendi consuetudines contra Ecclesiam plus plusque multiplicabantur et perquam crudeliter manifestabantur, in structuras et personas conversae. Perculiarem in modum nonnulli politici motus, Marxiana doctrina imbuti, praesertim per autoproclamatum "Exercitum Liberationis Nationalis", veros terrores attulerunt. Venerabilis Dei Servus sibi prorsus conscius erat suam propter fidem suamque praedicationem se ad mortem destinari. Quaedam adversus eius famam sunt prolata; falso insimulatus est coniunctionis cum opprimentibus militibus, peculatus, ut coram populo aestimationem amitteret et capitis poena probaretur; at Christi amor et erga Ecclesiam fidelitas numquam in eo defecerunt. Cum cogeretur contra vim contendere inhumanae ideologiae atque conscius se Christum sequi velle in crucis via, coram carnificibus magnum animum ostendit et nullo modo cessit: firmissima fuit in corde eius Dei voluntati deditio. Die II mensis Octrobris anno MCMLXXXIX, cum quasdam paroecias inviseret, captus est et tortus. Usque ad extremum suo de grege sollicitus sibi commisso, postquam obtinuit ut sacerdotes ac laici eum comitantes liberarentur, crudeliter interemptus est. Ipsius vitae mores Christi imitationi sunt configurati: eum eius quoque in passione, usque ad summum sacrificium est imitatus. Eius exuviae, postridie inventae, post sollemnes exsequias in cathedrali Araucensi sunt depositae.

Martyrii fama Venerabilis Dei Servi in communitatem ecclesialem diffusa est, ideo a die II mensis Octobris anno MM ad diem XXIX mensis Iunii anno MMVI apud Curiam Araucensem Inquisitio dioecesana peracta est, cuius iuridicam validitatem agnovit Congregatio de Causis Sanctorum per Decretum die XIV mensis Decembris anno MMVII editum. Positione comparata, die XI mensis Maii anno MMXVII Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum celebratus est, qui favens suffragium protulerunt. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die IV mensis Iulii anno MMXVII agnoverunt praelaudatum Venerabilem Dei Servum propter fidelitatem erga Christum et Ecclesiam

esse necatum. Nos Ipsi die vii mensis Iulii eiusdem anni facultatem fecimus ut Congregatio de Causis Sanctorum Decretum de martyrio evulgaret et statuimus quoque ut beatificationis ritus die viii mensis Septembris anno MMXVII Vincentiopoli in Columbia ageretur.

Hodie igitur Vincentiopoli inter Missarum sollemnia Ipsi Nos in Beatorum catalogum referimus Venerabiles Dei Servos Iesum Aemilium Jaramillo Monsalve et Petrum Mariam Ramírez Ramos, pastores et martyres.

Nos acogiendo el deseo de nuestros hermanos Jaime Muñoz Pedroza, Obispo de Arauca, y Fabio Duque Jaramillo, O.F.M., Obispo de Garzón, así como de otros muchos hermanos en el Episcopado y de el numerosos fieles, después de haber escuchado el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con Nuestra Autoridad Apostólica declaramos que los Venerables Siervos de Dios Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, del Instituto de Misiones Estranjeras de Yarumal, Obispo de Arauca, y Pedro María Ramírez Ramos, Sacerdote diocesano, Párroco de Armero, mártires, que, come pastores según el corazón de Cristo y coherentes testigos del Evangelio, derramaron la sangre por amor a la grey que les fue confiada, de ahora en adelante sean llamados Beatos, y se prodrá celebrar su fiesta cada año, en los lugares y en el modo establecido por el Derecho, el 3 y el 24 de octubre respectivamente. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Clarus hic Pastor et Martyr, vir sanctus qui Christum amavit in vita sua eumque imitatus est in morte, exemplum praebuit fidei tuendae in mundo usque ad finem itineris.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Vincentiopoli, sub anulo Piscatoris, die VIII mensis Septembris anno MMXVII, Pontificatus Nostri quinto.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 381.112

#### IV

Venerabili Dei Servo Petro Mariae Ramírez Ramos caelitum Beatorum tribuitur dignitas.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Mea ex parte pro Christo et eius in fide mori cupio. Excellentissimo Episcopo meum pergratum animum manifesto, quandoquidem sine meritis effecit ut Altissimi minister, Dei sacerdos et nunc Armerii parochus fierem, cuius pro populo meum sanguinem fundere volo. [...]. Omnes peculiari cum affectu ex caelo conspiciam».

Haec fuerunt Venerabilis Dei Servi Petri Mariae Ramírez Ramos sacerdotis postrema verba, quae matutino ipso tempore protulit cum mortuus est, quoddam testamentum sic relinquens in quo iter suum manifestavit spiritale, suam cum Domino artam coniunctionem et ferventem caritatem pastoralem dum ostenderet, qua suo cum populo nectebatur.

In municipio Huila a La Plata, in Columbia, die xxIII mensis Octobris anno MDCCCXCIX natus est. Eius ampla familia propter consciam retentam fidem christianam eminebat, in qua Petrus puer est institutus. Post ludum litterarium absolutum Seminarium est ingressus, prorsus conscius ad sacerdotium se a Domino vocari. Cum institueretur, post aliquod tempus incertitudinis propter valetudinem, deposita dubitatione, curricula theologica est prosecutus atque die xxı mensis Iunii anno мсмхххı presbyteralem ordinationem recepit. Inter prima ipsius munera primum numeratur officium alterius a parocho oppidi Chaparral, post parochi in oppidis Cunday, Fresno et Armero. Praestabilis eius fuit evangelizandi opus apud confusam dissimilemque gentem, facile mente laicorum pellectam, quae magis ac magis diffundebatur. Anno MCMXLVIII inceperunt tumultus ac motus, vera seditio, "Bogotazo" appellata, erupit, quae mox in veram religiosam persecutionem conversa est. Violentiae et horrores illo tempore evenerunt et complura crimina in odium fidei sunt patrata, quoniam in seditiosorum oculis Ecclesiae praesentia eorum propositis impedimentum habebatur. His rerum in adiunctis vices locantur Venerabilis Servi Dei. Armeri enim politicae contentiones ortae sunt quae totam Civitatem pervaserunt. Servi Dei occisionem dissensiones, religiosae violationes et contemptus praecesserunt,

quae populum metu afficerent et terrorem augerent. Ceterum, violenti Ecclesiam Catholicam criminabantur, cum eam putarent conservatorum consciam et seditionem aversantem, quoniam quietem, rationem suadebat et nullam violentiam adhibendam. Ceterum est dicendum duos alios sacerdotes, ab Episcopo ut parochos missos, pastorale munus illo in loco obeundum recusavisse. Venerabilis Servus Dei se voluntarie obtulit. Ipse die IX mensis Aprilis anno MCMXLVIII in illius oppidi valetudinario erat aegrotum invisens, cum Bogota primi nuntii defererentur occisionis cuiusdam politici viri liberalis et repentini impetus terrificae violentiae. Seditiosorum manipuli conati sunt eum aggredi, sed ipse in templum evasit. Sorores Mercedariae Eucharisticae proximi claustri ac nonnullae familiae auxilium ei praestiterunt, ut noctu fugeret, sed ille consilium protinus recusavit. Eius verba fuerunt: "Minime, Sorores. Meum bonum Dominum consului et ipse respondit ut manerem"! Postridie Venerabilis Servus Dei, ut solebat, summo mane missam celebravit, aegroto sacramentum reconciliationis in valetudinario ministravit et carcere detentos invisit. Ante meridiem postremas tabernaculi Hostias Sororibus tradidit, unam servans sibi. Conscius prorsus erat se martyrio obviam ire. Et revera post meridiem frequens liberalium manipulus templum et claustrum profanavit, requirens ut "arma abscondita traderentur". Cum comperissent putata arma abesse, statuerunt contra parochum agere. Tandem captus inter contumelias et vexationes ad forum est delatus ubi, sine ulla accusatione ac iudicio, turbae est traditus fere mille hominum, inter quos quidam erant temulenti, qui eum necaverunt. Eius cadaver profanarunt, id relinquentes in quodam rivo, sine talari vestimento et sine conditorio in quo reponeretur; impediti sunt insuper religiosi ritus. Tantummodo postea autopsia est permissa necnon christiana congrua sepultura.

Martyrii fama Venerabilis Servi Dei diffusa est, ideo ab anno mcmxciii ad diem iv mensis Novembris anno mcmxcvi apud Curiam Garzonensem Inquisitio dioecesana peracta est, cuius iuridicam validitatem agnovit Congregatio de Causis Sanctorum per Decretum die i mensis Martii anno mmi editum. Positione comparata, die xxiv mensis Maii anno mxvii Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum celebratus est, qui favens suffragium protulerunt. Patres Cardinales et Episcopi in Sessione Ordinaria die xx mensis Iunii anno mxvii agnoverunt praelaudatum Venerabilem Dei Servum propter fidelitatem erga Christum et Ecclesiam esse necatum. Nos Ipsi die ii mensis Iulii eiusdem anni facultatem fecimus ut Congregatio de

Causis Sanctorum Decretum de martyrio evulgaret et statuimus quoque ut beatificationis ritus die VIII mensis Septembris anno MMXVII Vincentiopoli in Columbia ageretur.

Hodie igitur Vincentiopoli inter Missarum sollemnia Ipsi Nos in Beatorum catalogum referimus Venerabiles Dei Servos Iesum Aemilium Jaramillo Monsalve et Petrum Mariam Ramírez Ramos, pastores et martyres, haec proferentes verba:

Nos acogiendo el deseo de nuestros hermanos Jaime Muñoz Pedroza, Obispo de Arauca, y Fabio Duque Jaramillo, O.F.M., Obispo de Garzón, así como de otros muchos hermanos en el Episcopado y de numerosos fieles, después de haber escuchado el parecer de la Congregación de las Causas de los Santos, con Nuestra Autoridad Apostólica declaramos que los Venerables Siervos de Dios Jesús Emilio Jaramillo Monsalve, del Instituto de Misiones Estranjeras de Yarumal, Obispo de Arauca, y Pedro María Ramírez Ramos, Sacerdote diocesano, Párroco de Armero, mártires, que, como pastores según el corazón de Cristo y coherentes testigos del Evangelio, derramaron la sangre por amor a la grey que les fue confiada, de ahora en adelante sean llamados Beatos, y se prodrá celebrar su fiesta cada año, en los lugares y en el modo establecido por el Derecho, el 3 y el 24 de octubre respectivamente. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.

Dum veneramur sacerdotem Eucharistiam et Beatam Mariam Virginem valde colentem, fide ac fervore pastorali plenum, usque ad finem sollicitum de cunctis hominibus suae curae commissis ad veram fidem et devotionem conducendis, qui non haesitavit ad instar Christi pro grege suo sanguinem effundere, Patrem rogando ut interemptoribus dimitteret, una cum fideli populo intercessionem eius efflagitamus.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Vincentiopoli, sub anulo Piscatoris, die VIII mensis Septembris anno MMXVII, Pontificatus Nostri quinto.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

Loco & Plumbi
In Secret. Status tab., n. 383.294

V

Venerabilis Servis Dei Petro Luciano Claverie, O.P., Episcopo Oranensi, et XVIII Sociis, religiosi viris et mulieribus, martyribus, Beatorum honores decernuntur.

#### FRANCISCUS PP.

Ad perpetuam rei memoriam. — «Melius est enim benefacientes, si velit voluntas Dei, pati quam malefacientes» (1 Pe 3, 17).

Venerabilis Servus Dei Petrus Lucianus Claverie, O.P., Episcopus Oranensis, et XVIII eius Socii, martyres ex archidioecesi Algeriensi, constituunt coetum qui patefacit divitem diversitatem charismatum religiosae vitae in Ecclesia simulque altam communionem in testificando dono vitae eorum pro Christo et Ecclesia.

1. Petrus Lucianus Claverie in Algeria die viii mensis Maii anno MCMXXXVIII natus est de familia Francogallica a quinque generationibus in hac regione degenti. Viginti annos natus, in Francogallia Ordinem Fratrum Praedicatorum ingressus est. Post ordinationem presbyteralem anno MCMLXVII in Algeriam reversus est. Coepit Arabicum sermonem ediscere, propter quod bene acceptus erat in locali societate, etiam peculiari fruens dono amicitiae. Considerata quidem solida eius institutione theologica, Eminentissimus Dominus Leo Stephanus S.R.E. Cardinalis Duval, Archiepiscopus Metropolita Algeriensis, sua in ecclesiali communitate magni momenti munera ei commisit. Una cum Excellentissimo Domino Henrico Antonio Maria Teissier aliisque episcopis studuit theologicum sensum exprimere christianae praesentiae in Algeria, videlicet in regione Arabica et Musulmana. Die xxv mensis Maii anno mcmlxxxi a Ioanne Paulo II Episcopus Oranensis nominatus, huiusmodi opus prosecutus est suis scriptis et ab anno MCMLXXXVII in Pontificio Consilio pro Dialogo inter Religiones. Cum Algeria vexata esset bello intestino, incepto ultimo decennio superioris saeculi, is extremismum et vim adhibitam publice damnavit suumque sensum patefecit solidalem cum Algeriensibus civibus qui certabant ut ibi esset societas humana pluralis, non exclusiva. Sublimi vita spirituali etiam sodales suae communitatis obscuris temporibus sustinebat. Occisus est die I mensis Augusti anno MCMXCVI, una cum iuvene Algeriensi Musulmanae religionis, Mohamed Bouchikhi, qui cum eo altiore

iunctus erat amicitia. Sanguis eorum commixtus a multis Algeriensibus perceptus est uti signum sincerum vinculi ab Ecclesia selecti sortem suam cum hoc populo collegare.

Septem monachi ex Ordine Cisterciensium Strictioris Observantiae, id est Trappenses, de Tibhirine ostendunt alium vultum Ecclesiae, vocatae ad suam missionem vivendam in mundo musulmano, magna cum alterius reverentia. Sententia «Ora et labora» melius compendiat peculiares notas huius parvae monachorum communitatis, in collibus Atlantis constitutae. Hi religiosi viri, occisi die xxi mensis Maii anno memxevi, sunt:

- 2. Pater Christianus de Chergé, natus Colmariae, in Francogallia, die xviii mensis Ianuarii anno mcmxxxvii, presbyter ordinatus est Lutetiae Parisiorum die xxi mensis Martii anno mcmlxiv. Anno mcmlxix novitiatum Trappensium monasterii Aquarum Bellarum ingressus est, sed corde iam in Algeria morabatur. Solida doctrina pollens theologica et islamica, mcmlxxxiv prior electus est monasterii loci Tibhirine.
- 3. Frater Lucas Dochier, natus est die xxxi mensis Ianuarii anno memxiv in oppido Bourg-de-Péage, in Francogallia. Anno memxii Trappensium monasterium Aquarum Bellarum ingressus est ut frater conversus, ut inter pauperiores viveret suam vocationem de corpore eorum sed etiam de anima curam habens.
- 4. Pater Christophorus Lebreton, Blesis in Francogallia natus est die XI mensis Octobris anno MCML. Inter monachos Trappenses ingressus, die I mensis Ianuarii anno MCMXC presbyter est ordinatus.
- 5. Frater Paulus Favre-Miville, natus est in pago Vinzier, in Francogallia, die xvii mensis Aprilis anno mcmxxxix. In Trappensium monasterium ingressus, hortulani opus navabat, cooperans cum proximis civibus, qui mysterium eius vitae prorsus Deo deditae perceperunt.
- 6. Frater Michaël Fleury, natus est die xxi mensis Maii anno mcmxliv in oppido Sainte-Anne-sur-Brivet. Die xxviii mensis Augusti anno mcmlxxxvi sollemnem professionem nuncupavit in monasterio loci Tibhirine.
- 7. Pater Bruno Lemarchand, natus est die i mensis Martii anno mcmxxx in pago Saint-Maixent. Anno mcmlvi presbyter ordinatus est. Deinde monachus Trappensis anno mcmlxxxii factus est.

8. Pater Caelestinus Ringeard, natus die xxix mensis Iulii anno mcmxxxiii Tolveiae in Francogallia, presbyter ordinatus est die xvii mensis Decembris anno mcmlx. Deinde monachus Trappensis anno mcmlxxxiii factus est.

Antea, die xxvII mensis Decembris anno MCMXCIV, in urbe vulgo dicta Tizi-Ouzou necati sunt quattuor sodales Instituti Missionariorum Africae:

- 9. Pater Ioannes Chevillard, natus Iuliomagi Andecavorum, in Francogallia, die xxvii mensis Augusti anno mcmxxv, presbyter ordinatus est die i mensis Februarii anno mcml, actioni sociali deditus.
- 10. Pater Alanus Dieulangard, natus in oppido Sancti Brioci, in Francogallia, die XXI mensis Maii anno MCMXIX, presbyter ordinatus die I mensis Februarii anno MCML, familias christianas et musulmanas actuose visitavit et sustinuit.
- 11. Pater Carolus Deckers, natus Antverpiae, in Belgio, die xxvi mensis Decembris anno mcmxxiv, presbyter ordinatus est die viii mensis Aprilis anno mcml.
- 12. Pater Christianus Chessel, iunior omnium, natus in oppido Digneles-Bains, in Francogallia, die XXVII mensis Octobris anno MCMLVIII, presbyter ordinatus est die XXVIII mensis Iunii anno MCMXCII. Sedem praeparavit pro sustinendis studentibus musulmanis illius regionis, quae inchoata est post eius mortem.

Hi omnes studuerunt localem sermonem ediscere, ut sese institutioni iuvenum dedicare possent in scholis et sedibus formationis professionalis. Foventes inculturationem, ipsi maluerunt manere suis cum amicis Algeriensibus, qui etiam vexationes patiebantur a furente minori parte populi. Eorum ritus funebri permoverunt turbas ac siverunt inspicere quantum eorum studium solida vincula aestimationis et amicitiae constituerit, praeter culturae et religionis diversitatem.

Septem ceteri martyres pulchram charismatum varietatem Ecclesiae in Algeria illustrant.

- 13. Frater Henricus Vergés, natus in pago Matemale, in Francogallia, die xv mensis Iulii anno mcmxxx, Institutum Fratrum Maristarum a Scholis ingressus est.
- 14. Soror Paula Helena Saint-Raymond, nata Lutetiae Parisiorum die xxiv mensis Ianuarii anno mcmxxvii, ingressa est Congregationem Parvarum Sororum ab Assumptione BMV.

Ambo ministerium exercebant pro iuvenibus discipulis in populari vico Algerii. Fidei causa interfecti sunt die VIII mensis Maii anno MCMXCIV.

- 15. Soror Esther Paniagua Alonso, nata die vii mensis Iunii anno mcmxlix in pago Izagre, in Hispania, ingressa est Institutum Sororum Augustinianarum Missionariarum. Infirmorum ministra fuit in publico valetudinario Algerii. Martyr occubuit die xxiii mensis Octobris anno mcmxciv.
- 16. Soror Caritas Álvarez Martín, nata die ix mensis Maii anno mcmxxxiii in pago Santa Cruz de la Salceda, in Hispania, eiusdem ac Soror Esther Instituti sodalis, una cum ea eodem die necata est.
- 17. Soror Bibiana Leclerco, nata die viii mensis Ianuarii anno mcmxxx in pago Gazeran in Francogallia, ingressa est Institutum Sororum Missionariarum a Domina Nostra Apostolorum. Occisa est die iii mensis Septembris anno mcmxcv.
- 18. Soror Angela Maria Littlejohn, nata est Tunete die xxii mensis Novembris anno mcmxxxiii; eiusdem ac Soror Bibiana Instituti sodalis, una cum ea docuit in Sede institutionis puellarum Algerii in vico populari appellato Belcourt, ac eodem die necata est.
- 19. Soror Oda Prévost, nata die xvii mensis Iulii anno mcmxxxii in pago Oger, in Francogallia, ingressa est Institutum Parvarum Sororum a Sacro Corde, inspiratum vita et opera beati Caroli de Foucauld. Ipsa quoque huius beati vestigia secuta est, dum vicos musulmanos percurrebat, universalis fraternitatis vultum manifestans, et operam praestabat in Algeriensi dioecesana studiorum sede. Necata est fidei causa in urbe Kouba die x mensis Novembris anno mcmxcv.

Hi Servi Dei cuncti vitam dederunt ut parvis et humilibus servirent, amicitiae vincula contexentes cum musulmanis circumcolentibus.

Ob sanctitatis et martyrii Servorum Dei in communitate ecclesiali diffusam famam ab anno MMVII usque ad annum MMXII in archidioecesi Algeriensi Processus Informativus peractus est, cuius validitas a Congregatione de Causis Sanctorum approbata est per Decretum die xv mensis Februarii anno MMXIII datum. Positione apparata, die xxx mensis Maii anno MMXVII in Congressu Peculiari Consultores Theologi votum dederunt favorabile de martyrio Venerabilium Servorum Dei. Patres Cardinales et Episcopi, in Ses-

sione Ordinaria coadunati die xvi mensis Ianuarii anno mmxviii, iudicarunt Servos Dei ob fidelitatem erga Christum et Ecclesiam interfectos esse. Nos Ipsi facultatem tribuimus Congregationi de Causis Sanctorum ut decretum super martyrio die xxvi mensis Ianuarii anno mmxviii promulgaret. Insuper statuimus ut sollemnis ritus beatificationis Orani in Algeria die viii mensis Decembris eiusdem anni celebraretur.

Hodie igitur Orani de mandato Nostro Venerabilis Frater Noster Ioannes Angelus S.R.E. Cardinalis Becciu, Praefectus Congregationis de Causis Sanctorum, textum Litterarum Apostolicarum legit, quibus Nos Venerabiles Servos Dei Petrum Lucianum Claverie, O.P., Episcopum Oranensem, et XVIII Socios, martyres, in Beatorum numerum adscribimus: Nos, vota Fratris Nostri Pauli Desfarges, S.I., Episcopi Algeriensis, necnon plurimorum aliorum Fratrum in Episcopatu multorumque christifidelium explentes, de Congregationis de Causis Sanctorum consulto, auctoritate Nostra Apostolica facultatem facimus ut Venerabiles Servi Dei Petrus Lucianus Claverie, O.P., Episcopus Oranensis, et XVIII Socii, religiosi religiosaeque, martyres, fideles Evangelii praecones, humiles pacis auctores, insignes testes christianae caritatis, Beatorum nomine in posterum appellentur, atque die octava mensis Maii quotannis in locis et modis iure statutis celebrari possint. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

Quod autem decrevimus, volumus et nunc et in posterum tempus vim habere, contrariis rebus quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, apud Sanctum Petrum, sub anulo Piscatoris, die VIII mensis Decembris, in sollemnitate Conceptionis Immaculatae B.M.V., anno MMXVIII, Pontificatus Nostri sexto.

De mandato Summi Pontificis
Petrus Card. Parolin
Secretarius Status

#### **EPISTULA**

Ad presbyteros occasione CLX anniversarii mortis sancti Curionis de Ars.

A mis hermanos presbíteros

Queridos hermanos:

recordamos los 160 años de la muerte del santo Cura de Ars a quien Pío XI presentó como patrono para todos los párrocos del mundo.¹ En su fiesta quiero escribirles esta carta, no sólo a los párrocos sino también a todos Ustedes hermanos presbíteros que sin hacer ruido "lo dejan todo" para estar empeñados en el día a día de vuestras comunidades. A Ustedes que, como el Cura de Ars, trabajan en la "trinchera", llevan sobre sus espaldas el peso del día y del calor (cf. Mt 20, 12) y, expuestos a un sinfín de situaciones, "dan la cara" cotidianamente y sin darse tanta importancia, a fin de que el Pueblo de Dios esté cuidado y acompañado. Me dirijo a cada uno de Ustedes que, tantas veces, de manera desapercibida y sacrificada, en el cansancio o la fatiga, la enfermedad o la desolación, asumen la misión como servicio a Dios y a su gente e, incluso con todas las dificultades del camino, escriben las páginas más hermosas de la vida sacerdotal.

Hace un tiempo manifestaba a los obispos italianos la preocupación de que, en no pocas regiones, nuestros sacerdotes se sienten ridiculizados y "culpabilizados" por crímenes que no cometieron y les decía que ellos necesitan encontrar en su obispo la figura del hermano mayor y el padre que los aliente en estos tiempos difíciles, los estimule y sostenga en el camino.<sup>2</sup>

Como hermano mayor y padre también quiero estar cerca, en primer lugar para agradecerles en nombre del santo Pueblo fiel de Dios todo lo que recibe de Ustedes y, a su vez, animarlos a renovar esas palabras que el Señor pronunció con tanta ternura el día de nuestra ordenación y consti-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Carta ap. Anno Iubilari: AAS 21 (1929), 313.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Conferencia Episcopal Italiana (20 mayo 2019). La paternidad espiritual que impulsa al Obispo a no dejar huérfanos a sus presbíteros, y se puede "palpar" no sólo en la capacidad que estos tengan de tener abiertas sus puertas para todos sus curas sino en ir a buscarlos para cuidar y acompañar.

tuyen la fuente de nuestra alegría: «Ya no los llamo siervos..., yo los llamo amigos»  $(Jn\ 15,\ 15)$ .

#### DOLOR

«He visto la aflicción de mi pueblo» (Ex 3, 7).

En estos últimos tiempos hemos podido oír con mayor claridad el grito, tantas veces silencioso y silenciado, de hermanos nuestros, víctimas de abuso de poder, conciencia y sexual por parte de ministros ordenados. Sin lugar a dudas es un tiempo de sufrimiento en la vida de las víctimas que padecieron las diferentes formas de abusos; también para sus familias y para todo el Pueblo de Dios.

Como Ustedes saben estamos firmemente comprometidos con la puesta en marcha de las reformas necesarias para impulsar, desde la raíz, una cultura basada en el cuidado pastoral de manera tal que la cultura del abuso no encuentre espacio para desarrollarse y, menos aún, perpetuarse. No es tarea fácil y de corto plazo, reclama el compromiso de todos. Si en el pasado la omisión pudo transformarse en una forma de respuesta, hoy queremos que la conversión, la transparencia, la sinceridad y solidaridad con las víctimas se convierta en nuestro modo de hacer la historia y nos ayude a estar más atentos ante todo sufrimiento humano.<sup>4</sup>

Este dolor no es indiferente tampoco a los presbíteros. Así lo pude constatar en las diferentes visitas pastorales tanto en mi diócesis como en otras donde tuve la oportunidad de mantener encuentros y charlas personales con sacerdotes. Muchos de ellos me manifestaron su indignación por lo sucedido, y también cierta impotencia, ya que además del «desgaste por la entrega han vivido el daño que provoca la sospecha y el cuestionamiento, que en algunos o muchos pudo haber introducido la duda, el miedo y la desconfianza». Numerosas son las cartas de sacerdotes que comparten este sentir. Por otra parte, consuela encontrar pastores que, al constatar y conocer el dolor sufriente de las víctimas y del Pueblo de Dios, se movilizan, buscan palabras y caminos de esperanza.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cf. S. Juan XXIII, Carta enc. Sacerdotii nostri primordia, en el I centenario del tránsito del santo Cura de Ars (1 agosto 1959).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Cf. Carta al Pueblo de Dios (20 agosto 2018).

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Encuentro con los sacerdotes, religiosos/as, consagrados/as y seminaristas, Santiago de Chile (16 enero 2018).

Sin negar y repudiar el daño causado por algunos hermanos nuestros sería injusto no reconocer a tantos sacerdotes que, de manera constante y honesta, entregan todo lo que son y tienen por el bien de los demás (cf. 2 Co 12, 15) y llevan adelante una paternidad espiritual capaz de llorar con los que lloran; son innumerables los sacerdotes que hacen de su vida una obra de misericordia en regiones o situaciones tantas veces inhóspitas, alejadas o abandonadas incluso a riesgo de la propia vida. Reconozco y agradezco vuestro valiente y constante ejemplo que, en momentos de turbulencia, vergüenza y dolor, nos manifiesta que Ustedes siguen jugándose con alegría por el Evangelio.<sup>6</sup>

Estoy convencido de que, en la medida en que seamos fieles a la voluntad de Dios, los tiempos de purificación eclesial que vivimos nos harán más alegres y sencillos y serán, en un futuro no lejano, muy fecundos. «¡No nos desanimemos! El señor está purificando a su Esposa y nos está convirtiendo a todos a Sí. Nos permite experimentar la prueba para que entendamos que sin Él somos polvo. Nos está salvando de la hipocresía y de la espiritualidad de las apariencias. Está soplando su Espíritu para devolver la belleza a su Esposa sorprendida en flagrante adulterio. Nos hará bien leer hoy el capítulo 16 de Ezequiel. Esa es la historia de la Iglesia. Esa es mi historia, puede decir alguno de nosotros. Y, al final, a través de tu vergüenza, seguirás siendo un pastor. Nuestro humilde arrepentimiento, que permanece en silencio, en lágrimas ante la monstruosidad del pecado y la insondable grandeza del perdón de Dios, es el comienzo renovado de nuestra santidad».<sup>7</sup>

#### **GRATITUD**

«Doy gracias sin cesar por Ustedes» (Ef 1, 16).

La vocación, más que una elección nuestra, es respuesta a un llamado gratuito del Señor. Es bueno volver una y otra vez sobre esos pasajes evangélicos donde vemos a Jesús rezar, elegir y llamar «para que estén con Él y para enviarlos a predicar» (Mc 3, 14).

Quisiera recordar aquí a un gran maestro de vida sacerdotal de mi país natal, el padre Lucio Gera quien, hablando a un grupo de sacerdotes en

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cf. Carta al Pueblo de Dios que peregrina en Chile (31 mayo 2018).

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Encuentro con los sacerdotes de la Diócesis de Roma (7 marzo 2019).

tiempos de muchas pruebas en América Latina, les decía: "Siempre, pero sobre todo en las pruebas, debemos volver a esos momentos luminosos en que experimentamos el llamado del Señor a consagrar toda nuestra vida a su servicio". Es lo que me gusta llamar "la memoria deuteronómica de la vocación" que nos permite volver «a ese punto incandescente en el que la gracia de Dios me tocó al comienzo del camino y con esa chispa volver a encender el fuego para el hoy, para cada día y llevar calor y luz a mis hermanos y hermanas. Con esta chispa se enciende una alegría humilde, una alegría que no ofende el dolor y la desesperación, una alegría buena y serena».8

Un día pronunciamos un "sí" que nació y creció en el seno de una comunidad cristiana de la mano de esos santos «de la puerta de al lado» que nos mostraron con fe sencilla que valía la pena entregar todo por el Señor y su Reino. Un "sí" cuyo alcance ha tenido y tendrá una trascendencia impensada, que muchas veces no llegaremos a imaginar todo el bien que fue y es capaz de generar. ¡Qué lindo cuando un cura anciano se ve rodeado y visitado por esos pequeños —ya adultos— que bautizó en sus inicios y, con gratitud, le vienen a presentar la familia! Allí descubrimos que fuimos ungidos para ungir y la unción de Dios nunca defrauda y me hace decir con el Apóstol: «Doy gracias sin cesar por Ustedes» (Ef 1, 16) y por todo el bien que han hecho.

En momentos de tribulación, fragilidad, así como en los de debilidad y manifestación de nuestros límites, cuando la peor de todas las tentaciones es quedarse rumiando la desolación <sup>10</sup> fragmentando la mirada, el juicio y el corazón, en esos momentos es importante –hasta me animaría a decir crucial– no sólo no perder la memoria agradecida del paso del Señor por nuestra vida, la memoria de su mirada misericordiosa que nos invitó a jugárnosla por Él y por su Pueblo, sino también animarse a ponerla en práctica y con el salmista poder armar nuestro propio canto de alabanza porque «eterna es su misericordia» (Sal 135).

El agradecimiento siempre es un "arma poderosa". Sólo si somos capaces de contemplar y agradecer concretamente todos los gestos de amor, generosidad, solidaridad y confianza, así como de perdón, paciencia, aguante y compasión con los que fuimos tratados, dejaremos al Espíritu regalarnos

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Homilía en la Vigilia Pascual (19 abril 2014).

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Gaudete et Exsultate, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>10</sup> Cf. J. M. Bergoglio, Las cartas de la tribulación, Herder 2019, p. 21.

ese aire fresco capaz de renovar (y no emparchar) nuestra vida y misión. Dejemos que, al igual que Pedro en la mañana de la "pesca milagrosa", el constatar tanto bien recibido nos haga despertar la capacidad de asombro y gratitud que nos lleve a decir: «Aléjate de mí, Señor, porque soy un pecador» (Lc 5, 8) y, escuchemos una vez más de boca del Señor su llamado: «No temas, de ahora en adelante serás pescador de hombres» (Lc 5, 10); porque «eterna es su misericordia».

Hermanos, gracias por vuestra fidelidad a los compromisos contraídos. Es todo un signo que, en una sociedad y una cultura que convirtió "lo gaseoso" en valor, existan personas que apuesten y busquen asumir compromisos que exigen toda la vida. Sustancialmente estamos diciendo que seguimos creyendo en Dios que jamás ha quebrantado su alianza, inclusive cuando nosotros la hemos quebrantado incontablemente. Esto nos invita a celebrar la fidelidad de Dios que no deja de confiar, creer y apostar a pesar de nuestros límites y pecados, y nos invita a hacer lo mismo. Conscientes de llevar un tesoro en vasijas de barro (cf. 2 Co 4, 7), sabemos que el Señor triunfa en la debilidad (cf. 2 Co 12, 9), no deja de sostenernos y llamarnos, dándonos el ciento por uno (cf. Mc 10, 29-30) porque «eterna es su misericordia».

Gracias por la alegría con la que han sabido entregar sus vidas, mostrando un corazón que con los años luchó y lucha para no volverse estrecho y amargo y ser, por el contrario, cotidianamente ensanchado por el amor a Dios y a su pueblo; un corazón que, como al buen vino, el tiempo no lo ha agriado, sino que le dio una calidad cada vez más exquisita; porque «eterna es su misericordia».

Gracias por buscar fortalecer los vínculos de fraternidad y amistad en el presbiterio y con vuestro obispo, sosteniéndose mutuamente, cuidando al que está enfermo, buscando al que se aísla, animando y aprendiendo la sabiduría del anciano, compartiendo los bienes, sabiendo reír y llorar juntos, ¡cuán necesarios son estos espacios! E inclusive siendo constantes y perseverantes cuando tuvieron que asumir alguna misión áspera o impulsar a algún hermano a asumir sus responsabilidades; porque «eterna es su misericordia».

Gracias por el testimonio de perseverancia y "aguante" (hypomoné) en la entrega pastoral que tantas veces, movidos por la parresía del pastor, <sup>11</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Cf. Encuentro con los sacerdotes de la Diócesis de Roma (6 marzo 2014).

nos lleva a luchar con el Señor en la oración, como Moisés en aquella valiente y hasta riesgosa intercesión por el pueblo (cf. Nm 14, 13-19; Ex 32, 30-32; Dt 9, 18-21); porque «eterna es su misericordia».

Gracias por celebrar diariamente la Eucaristía y apacentar con misericordia en el sacramento de la reconciliación, sin rigorismos ni laxismos, haciéndose cargo de las personas y acompañándolas en el camino de conversión hacia la vida nueva que el Señor nos regala a todos. Sabemos que por los escalones de la misericordia podemos llegar hasta lo más bajo de nuestra condición humana –fragilidad y pecados incluidos– y, en el mismo instante, experimentar lo más alto de la perfección divina: «Sean misericordiosos como el Padre es misericordioso». Y así ser «capaces de caldear el corazón de las personas, de caminar con ellas en la noche, de saber dialogar e incluso descender a su noche y su oscuridad sin perderse»; 13 porque «eterna es su misericordia».

Gracias por ungir y anunciar a todos, con ardor, "a tiempo y a destiempo" el Evangelio de Jesucristo (cf. 2 Tm 4, 2), sondeando el corazón de la propia comunidad «para buscar dónde está vivo y ardiente el deseo de Dios y también dónde ese diálogo, que era amoroso, fue sofocado o no pudo dar fruto»; <sup>14</sup> porque «eterna es su misericordia».

Gracias por las veces en que, dejándose conmover en las entrañas, han acogido a los caídos, curado sus heridas, dando calor a sus corazones, mostrando ternura y compasión como el samaritano de la parábola (cf. *Lc* 10, 25-37). Nada urge tanto como esto: proximidad, cercanía, hacernos cercanos a la carne del hermano sufriente. ¡Cuánto bien hace el ejemplo de un sacerdote que se acerca y no le huye a las heridas de sus hermanos! <sup>15</sup> Reflejo del corazón del pastor que aprendió el gusto espiritual de sentirse uno con su pueblo; <sup>16</sup> que no se olvida que salió de él y que sólo en su servicio encontrará y podrá desplegar su más pura y plena identidad, que le hace desarrollar un estilo de vida austera y sencilla, sin aceptar privilegios que no tienen sabor a Evangelio; porque «eterna es su misericordia».

Gracias demos, también por la santidad del Pueblo fiel de Dios que somos invitados a apacentar y, a través del cual, el Señor también nos

Retiro con ocasión del Jubileo de los Sacerdotes, Primera Meditación (2 junio 2016).

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> A. Spadaro, Intervista a Papa Francesco, "La Civiltà Cattolica" 3918 (19 settembre 2013), 462.

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup> Evangelii Gaudium, 137.

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> Cf. Encuentro con los sacerdotes de la Diócesis de Roma (6 marzo 2014).

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> Cf. Evangelii Gaudium, 268.

apacienta y cuida con el regalo de poder contemplar a ese pueblo en esos «padres que cuidan con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día a día, veo la santidad de la Iglesia militante». <sup>17</sup> Agradezcamos por cada uno de ellos y dejémonos socorrer y estimular por su testimonio; porque «eterna es su misericordia».

#### ÁNIMO

«Mi deseo es que se sientan animados» (Col 2, 2).

Mi segundo gran deseo, haciéndome eco de las palabras de san Pablo, es acompañarlos a renovar nuestro ánimo sacerdotal, fruto ante todo de la acción del Espíritu Santo en nuestras vidas. Frente a experiencias dolorosas todos tenemos necesidad de consuelo y de ánimo. La misión a la que fuimos llamados no entraña ser inmunes al sufrimiento, al dolor e inclusive a la incomprensión; <sup>18</sup> al contrario, nos pide mirarlos de frente y asumirlos para dejar que el Señor los transforme y nos configure más a Él. «En el fondo, la falta de un reconocimiento sincero, dolorido y orante de nuestros límites es lo que impide a la gracia actuar mejor en nosotros, ya que no le deja espacio para provocar ese bien posible que se integra en un camino sincero y real de crecimiento». <sup>19</sup>

Un buen "test" para conocer como está nuestro corazón de pastor es preguntarnos cómo enfrentamos el dolor. Muchas veces se puede actuar como el levita o el sacerdote de la parábola que dan un rodeo e ignoran al hombre caído (cf. *Lc* 10, 31-32). Otros se acercan mal, lo intelectualizan refugiándose en lugares comunes: "la vida es así", "no se puede hacer nada", dando lugar al fatalismo y la desazón; o se acercan con una mirada de preferencias selectivas que lo único que genera es aislamiento y exclusión. «Como el profeta Jonás siempre llevamos latente la tentación de huir a un lugar seguro que puede tener muchos nombres: individualismo, espiritualismo, encerramiento en pequeños mundos...», <sup>20</sup> los cuales lejos de

<sup>17</sup> Gaudete et Exsultate, 7.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Cf. Misericordia et Misera, 13.

<sup>19</sup> Gaudete et Exsultate, 50.

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Gaudete et Exsultate, 134.

hacer que nuestras entrañas se conmuevan terminan apartándonos de las heridas propias, de las de los demás y, por tanto, de las llagas de Jesús.<sup>21</sup>

En esta misma línea quisiera señalar otra actitud sutil y peligrosa que, como le gustaba decir a Bernanos, es «el más preciado de los elixires del demonio» 22 y la más nociva para quienes queremos servir al Señor porque siembra desaliento, orfandad y conduce a la desesperación. 23 Desilusionados con la realidad, con la Iglesia o con nosotros mismos, podemos vivir la tentación de apegarnos a una tristeza dulzona, que los padres de Oriente llamaban acedia. El card. Tomáš Špidlík decía: «Si nos asalta la tristeza por cómo es la vida, por la compañía de los otros, porque estamos solos... entonces es porque tenemos una falta de fe en la Providencia de Dios y en su obra. La tristeza [...] paraliza el ánimo de continuar con el trabajo, con la oración, nos hace antipáticos para los que viven junto a nosotros. Los monjes, que dedican una larga descripción a este vicio, lo llaman el peor enemigo de la vida espiritual». 24

Conocemos esa tristeza que lleva al acostumbramiento y conduce paulatinamente a la naturalización del mal y a la injusticia con el tenue susurrar del "siempre se hizo así". Tristeza que vuelve estéril todo intento de transformación y conversión propagando resentimiento y animosidad. «Ésa no es la opción de una vida digna y plena, ése no es el deseo de Dios para nosotros, ésa no es la vida en el Espíritu que brota del corazón de Cristo Resucitado » <sup>25</sup> y para la que fuimos llamados. Hermanos, cuando esa tristeza dulzona amenace con adueñarse de nuestra vida o de nuestra comunidad, sin asustarnos ni preocuparnos, pero con determinación, pidamos y hagamos pedir al Espíritu que «venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón en nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos las costumbres, abramos bien los ojos, los oídos y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la Palabra viva y eficaz del Resucitado ». <sup>26</sup>

Permítanme repetirlo, todos necesitamos del consuelo y la fortaleza de Dios y de los hermanos en los tiempos difíciles. A todos nos sirven aquellas

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Cf. J. M. Bergoglio, Reflexiones en esperanza, LEV 2013, p. 14.

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup> Journal d'un curé de campagne, 135. Cf. Evangelii Gaudium, 83.

 $<sup>^{23}</sup>$  Cf. Barsanufio, Cartas;en V. Cutro – M. T. Szwemin,  $Bisogno\ di\ paternità,$  Varsavia 2018, p. 124.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup> Cf. El arte de purificar el corazón, Monte Carmelo 2003, p. 60.

<sup>&</sup>lt;sup>25</sup> Evangelii Gaudium, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>26</sup> Gaudete et Exsultate, 137.

sentidas palabras de san Pablo a sus comunidades: «Les pido, por tanto, que no se desanimen a causa de las tribulaciones» (Ef 3, 13); «Mi deseo es que se sientan animados» (Col 2, 2), y así poder llevar adelante la misión que cada mañana el Señor nos regala: transmitir «una buena noticia, una alegría para todo el pueblo» (Lc 2, 10). Pero, eso sí, no ya como teoría o conocimiento intelectual o moral de lo que debería ser, sino como hombres que en medio del dolor fueron transformados y transfigurados por el Señor, y como Job llegan a exclamar: «Yo te conocía sólo de oídas, pero ahora te han visto mis ojos» (42, 5). Sin esta experiencia fundante, todos nuestros esfuerzos nos llevarán por el camino de la frustración y el desencanto.

A lo largo de nuestra vida, hemos podido contemplar como «con Jesucristo siempre nace y renace la alegría».<sup>27</sup> Si bien existen distintas etapas en esta vivencia, sabemos que más allá de nuestras fragilidades y pecados Dios siempre «nos permite levantar la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede devolvernos la alegría».<sup>28</sup> Esa alegría no nace de nuestros esfuerzos voluntaristas o intelectualistas sino de la confianza de saber que siguen actuantes las palabras de Jesús a Pedro: en el momento que seas zarandeado, no te olvides que «yo mismo he rogado por ti, para que no te falte la fe» (*Lc* 22, 32). El Señor es el primero en rezar y en luchar por vos y por mí. Y nos invita a entrar de lleno en su oración. Inclusive pueden llegar momentos en los que tengamos que sumergirnos en «la oración de Getsemaní, la más humana y la más dramática de las plegarias de Jesús [...]. Hay súplica, tristeza, angustia, casi una desorientación (*Mc* 14, 33s.)».<sup>29</sup>

Sabemos que no es fácil permanecer delante del Señor dejando que su mirada recorra nuestra vida, sane nuestro corazón herido y lave nuestros pies impregnados de la mundanidad que se adhirió en el camino e impide caminar. En la oración experimentamos nuestra bendita precariedad que nos recuerda que somos discípulos necesitados del auxilio del Señor y nos libera de esa tendencia «prometeica de quienes en el fondo sólo confían en sus propias fuerzas y se sienten superiores a otros por cumplir determinadas normas».<sup>30</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>27</sup> Evangelii Gaudium, 1.

<sup>28</sup> Ibid., 3.

<sup>&</sup>lt;sup>29</sup> J. M. Bergoglio, Reflexiones en esperanza, LEV 2013, p. 26.

<sup>30</sup> Evangelii Gaudium, 94.

Hermanos, Jesús más que nadie, conoce nuestros esfuerzos y logros, así como también los fracasos y desaciertos. Él es el primero en decirnos: «Vengan a mí todos los que están afligidos y agobiados, y yo los aliviaré. Carguen sobre Ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrar alivio» (Mt 11, 28-29).

En una oración así sabemos que nunca estamos solos. La oración del pastor es una oración habitada tanto por el Espíritu «que clama a Dios llamándolo ¡Abba!, es decir, ¡Padre!» (Ga 4, 6) como por el pueblo que le fue confiado. Nuestra misión e identidad se entienden desde esta doble vinculación.

La oración del pastor se nutre y encarna en el corazón del Pueblo de Dios. Lleva las marcas de las heridas y alegrías de su gente a la que presenta desde el silencio al Señor para que las unja con el don del Espíritu Santo. Es la esperanza del pastor que confía y lucha para que el Señor cure nuestra fragilidad, la personal y la de nuestros pueblos. Pero no perdamos de vista que precisamente en la oración del Pueblo de Dios es donde se encarna y encuentra lugar el corazón del pastor. Esto nos libra a todos de buscar o querer respuestas fáciles, rápidas y prefabricadas, permitiéndole al Señor que sea Él (y no nuestras recetas y prioridades) quien muestre un camino de esperanza. No perdamos de vista que, en los momentos más difíciles de la comunidad primitiva, tal como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, la oración se constituyó en la verdadera protagonista.

Hermanos, reconozcamos nuestra fragilidad, sí; pero dejemos que Jesús la transforme y nos lance una y otra vez a la misión. No nos perdamos la alegría de sentirnos "ovejas", de saber que él es nuestro Señor y Pastor.

Para mantener animado el corazón es necesario no descuidar estas dos vinculaciones constitutivas de nuestra identidad: la primera, con Jesús. Cada vez que nos desvinculamos de Jesús o descuidamos la relación con Él, poco a poco nuestra entrega se va secando y nuestras lámparas se quedan sin el aceite capaz de iluminar la vida (cf. *Mt* 25, 1-13): «Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco Ustedes, si no permanecen en mí. Permanezcan en mi amor (...) porque separados de mí, nada pueden hacer» (*Jn* 15, 4-5). En este sentido, quisiera animarlos a no descuidar el acompañamiento espiritual, teniendo a algún hermano con quien charlar, confrontar, discutir y discernir en plena confianza y

transparencia el propio camino; un hermano sapiente con quien hacer la experiencia de saberse discípulos. Búsquenlo, encuéntrenlo y disfruten de la alegría de dejarse cuidar, acompañar y aconsejar. Es una ayuda insustituible para poder vivir el ministerio haciendo la voluntad del Padre (cf. Hb 10, 9) y dejar al corazón latir con «los mismos sentimientos de Cristo» (Flp 2, 5). Qué bien nos hacen las palabras del Eclesiastés: «Valen más dos juntos que uno solo... si caen, uno levanta a su compañero, pero ¡pobre del que está solo y se cae, sin tener nadie que lo levante!» (4, 9-10).

La otra vinculación constitutiva: acrecienten y alimenten el vínculo con vuestro pueblo. No se aíslen de su gente y de los presbiterios o comunidades. Menos aún se enclaustren en grupos cerrados y elitistas. Esto, en el fondo, asfixia y envenena el alma. Un ministro animado es un ministro siempre en salida; y "estar en salida" nos lleva a caminar «a veces delante, a veces en medio y a veces detrás: delante, para guiar a la comunidad; en medio, para mejor comprenderla, alentarla y sostenerla; detrás, para mantenerla unida y que nadie se quede demasiado atrás... y también por otra razón: porque el pueblo tiene "olfato". Tiene olfato en encontrar nuevas sendas para el camino, tiene el "sensus fidei" [cf. LG 12]. ¡Hay algo más bello? ». Jesús mismo es el modelo de esta opción evangelizadora que nos introduce en el corazón del pueblo. ¡Qué bien nos hace mirarlo cercano a todos! La entrega de Jesús en la cruz no es más que la culminación de ese estilo evangelizador que marcó toda su existencia.

Hermanos, el dolor de tantas víctimas, el dolor del Pueblo de Dios, así como el nuestro propio no puede ser en vano. Es Jesús mismo quien carga todo este peso en su cruz y nos invita a renovar nuestra misión para estar cerca de los que sufren, para estar, sin vergüenzas, cerca de las miserias humanas y, por qué no, vivirlas como propias para hacerlas eucaristía. <sup>32</sup> Nuestro tiempo, marcado por viejas y nuevas heridas necesita que seamos artesanos de relación y de comunión, abiertos, confiados y expectantes de la novedad que el Reino de Dios quiere suscitar hoy. Un Reino de pecadores perdonados invitados a testimoniar la siempre viva y actuante compasión del Señor; «porque eterna es su misericordia».

 $<sup>^{31}\,</sup>$  Encuentro con el clero, personas de vida consagrada y miembros de consejos pastorales, Asís (4 octubre 2013).

<sup>32</sup> Cf. Evangelii Gaudium, 268-270.

#### **ALABANZA**

«Proclama mi alma la grandeza del Señor» (Lc 1, 46).

Es imposible hablar de gratitud y ánimo sin contemplar a María. Ella, mujer de corazón traspasado (cf. *Lc* 2, 35), nos enseña la alabanza capaz de abrir la mirada al futuro y devolver la esperanza al presente. Toda su vida quedó condensada en su canto de alabanza (cf. *Lc* 1, 46-55) que también somos invitados a entonar como promesa de plenitud.

Cada vez que voy a un Santuario Mariano, me gusta "ganar tiempo" mirando y dejándome mirar por la Madre, pidiendo la confianza del niño, del pobre y del sencillo que sabe que ahí esta su Madre y es capaz de mendigar un lugar en su regazo. Y en ese estar mirándola, escuchar una vez más como el indio Juan Diego: «¿Qué hay hijo mío el más pequeño?, ¿qué entristece tu corazón? ¿Acaso no estoy yo aquí, yo que tengo el honor de ser tu madre? ». <sup>33</sup>

Mirar a María es volver «a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y la ternura no son virtudes de los débiles sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para sentirse importantes».<sup>34</sup>

Si alguna vez, la mirada comienza a endurecerse, o sentimos que la fuerza seductora de la apatía o la desolación quiere arraigar y apoderarse del corazón; si el gusto por sentirnos parte viva e integrante del Pueblo de Dios comienza a incomodar y nos percibimos empujados hacia una actitud elitista... no tengamos miedo de contemplar a María y entonar su canto de alabanza.

Si alguna vez nos sentimos tentados de aislarnos y encerrarnos en nosotros mismos y en nuestros proyectos protegiéndonos de los caminos siempre polvorientos de la historia, o si el lamento, la queja, la crítica o la ironía se adueñan de nuestro accionar sin ganas de luchar, de esperar y de amar... miremos a María para que limpie nuestra mirada de toda "pelusa" que puede estar impidiéndonos ser atentos y despiertos para contemplar y celebrar a Cristo que Vive en medio de su Pueblo. Y si vemos que no logramos caminar derecho, que nos cuesta mantener los propósitos de con-

<sup>&</sup>lt;sup>33</sup> Cf. Nican Mopohua, 107, 118, 119.

<sup>34</sup> Evangelii Gaudium, 288.

versión, digámosle como le suplicaba, casi con complicidad, ese gran párroco, poeta también, de mi anterior diócesis: «Esta tarde, Señora / la promesa es sincera; / por las dudas no olvides / dejar la llave afuera». Ella es la amiga siempre atenta para que no falte vino en nuestras vidas. Ella es la del corazón abierto por la espada, que comprende todas las penas. Como madre de todos, es signo de esperanza para los pueblos que sufren dolor de parto hasta que brote la justicia... como una verdadera madre, ella camina con nosotros, lucha con nosotros, y derrama incesantemente la cercanía del Amor de Dios». <sup>36</sup>

Hermanos, una vez más, «doy gracias sin cesar por Ustedes» (Ef 1, 16) por vuestra entrega y misión con la confianza que «Dios quita las piedras más duras, contra las que se estrellan las esperanzas y las expectativas: la muerte, el pecado, el miedo, la mundanidad. La historia humana no termina ante una piedra sepulcral, porque hoy descubre la "piedra viva" (cf. 1 P 2, 4): Jesús resucitado. Nosotros, como Iglesia, estamos fundados en Él, e incluso cuando nos desanimamos, cuando sentimos la tentación de juzgarlo todo en base a nuestros fracasos, Él viene para hacerlo todo nuevo». 37

Dejemos que sea la gratitud lo que despierte la alabanza y nos anime una vez más en la misión de ungir a nuestros hermanos en la esperanza. A ser hombres que testimonien con su vida la compasión y misericordia que sólo Jesús nos puede regalar.

Que el Señor Jesús los bendiga y la Virgen Santa los cuide. Y, por favor, les pido que no se olviden de rezar por mí.

Fraternalmente.

#### FRANCISCO

Roma, junto a San Juan de Letrán, 4 de agosto de 2019. Memoria litúrgica del santo Cura de Ars.

<sup>&</sup>lt;sup>35</sup> Cf. A. L. Calori, Aula Fúlgida, Buenos Aires 1946.

 $<sup>^{36}\</sup> Evangelii\ Gaudium,\ 286.$ 

<sup>37</sup> Homilía en la Vigilia Pascual (20 abril 2019).

#### **CHIROGRAPHUM**

#### Novum Statutum Instituti pro Operibus Religionis.

Con Chirografo del 27 giugno 1942 il Nostro Predecessore di venerata memoria Pio XII erigeva nella Città del Vaticano l'Istituto per le Opere di Religione, con personalità giuridica, assorbendo in esso la preesistente «Amministrazione per le Opere di Religione», il cui Statuto era stato approvato dallo stesso Sommo Pontefice il 17 marzo 1941 e che traeva la sua prima origine dalla «Commissione ad pias causas» costituita dal Sommo Pontefice Leone XIII nel 1887.

Egli, inoltre, con successivo Chirografo del 24 gennaio 1944, stabiliva nuove norme per il regime dell'Istituto stesso, demandando alla Commissione Cardinalizia di Vigilanza dell'Istituto di proporre le modifiche allo Statuto del 17 marzo 1941 che, per l'esecuzione del Chirografo in parola, fossero apparse necessarie.

Allo scopo di continuare ad adeguare sempre meglio le strutture e l'attività dell'Istituto alle esigenze dei tempi, facendo ricorso, in particolare, alla collaborazione e alla responsabilità di laici cattolici competenti, desidero rinnovare, ad experimentum per due anni, gli Statuti dell'Istituto per le Opere di Religione, con i quali San Giovanni Paolo II, con Chirografo del 1° marzo 1990, aveva dato una nuova configurazione a detto Istituto conservandone il nome e le finalità.

- 1. Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili trasferiti o affidati all'Istituto medesimo da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.
- 2. L'Istituto ha personalità giuridica canonica pubblica e sede nello Stato della Città del Vaticano.

Per eventuali controversie il foro competente, di regola, è quello dello Stato della Città del Vaticano.

- 3. Sono Organi dell'Istituto:
- La Commissione Cardinalizia
- Il Prelato
- Il Consiglio di Sovrintendenza
- La Direzione

4. La Commissione Cardinalizia è composta di cinque Cardinali nominati ad quinquennium dal Sommo Pontefice e confermabili una volta.

Essa vigila sulla fedeltà dell'Istituto alle norme statutarie secondo le modalità previste dallo Statuto.

- 5. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, segue l'attività dell'Istituto, partecipa in qualità di Segretario alle adunanze della Commissione stessa e assiste alle riunioni del Consiglio di Sovrintendenza.
- 6. Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile dell'amministrazione e gestione dell'Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo.

Esso è composto di sette membri, nominati dalla Commissione Cardinalizia, i quali durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.

- 7. La rappresentanza legale dell'Istituto spetta al Presidente del Consiglio di Sovrintendenza.
- 8. La Direzione è formata dal Direttore Generale e da un eventuale Vice Direttore, nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione Cardinalizia.
- Il Direttore Generale, che può essere assunto a tempo indeterminato o determinato, è responsabile di tutta l'attività operativa dell'Istituto e ne risponde al Consiglio di Sovrintendenza.
- 9. La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno, nominato dalla Commissione Cardinalizia su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta.

Stabilisco, inoltre, che questo Chirografo venga pubblicato sul quotidiano L'Osservatore Romano assieme al nuovo Statuto dell'Istituto per le Opere di Religione che, da Me approvato ad experimentum per due anni, entrerà in immediato vigore a partire da detta pubblicazione, e che successivamente entrambi vengano contemporaneamente inseriti negli Acta Apostolicae Sedis.

Dato a Roma, presso San Pietro, l'8 agosto dell'anno 2019, settimo del nostro Pontificato.

#### FRANCESCO

### ISTITUTO PER LE OPERE DI RELIGIONE STATUTO

# CAPO I NOME, SCOPO E RESPONSABILITÀ DELL'ISTITUTO

#### Art. 1

- §1. L'Istituto per le Opere di Religione ha personalità giuridica canonica pubblica.
- §2. Esso ha sede nello Stato della Città del Vaticano e non ha filiali, né succursali.

#### Art. 2

- §1. Scopo dell'Istituto è di provvedere alla custodia e all'amministrazione dei beni mobili ed immobili ad esso trasferiti o affidati da persone fisiche o giuridiche e destinati ad opere di religione o di carità.
- §2. L'Istituto pertanto accetta beni con la destinazione, almeno parziale e futura, di cui al precedente comma, secondo le modalità legittimamente stabilite.
- §3. L'Istituto può accettare depositi di beni da parte di Enti e persone della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

#### Art. 3

- §1. L'Istituto è responsabile della custodia e dell'amministrazione dei beni ricevuti.
- §2. Tale responsabilità è disciplinata dalle norme del diritto canonico, da quelle vigenti nello Stato della Città del Vaticano, dalle disposizioni del presente Statuto e del Regolamento attuativo.
- §3. Per eventuali controversie, il Foro competente, di regola, è quello dello Stato della Città del Vaticano.

### CAPO II ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO

#### Art. 4

Sono Organi dell'Istituto:

- La Commissione Cardinalizia

- Il Prelato
- Il Consiglio di Sovrintendenza
- La Direzione

# CAPO III LA COMMISSIONE CARDINALIZIA

#### Art. 5

- §1. La Commissione Cardinalizia è composta da cinque Cardinali nominati dal Santo Padre e presieduta dal Cardinale designato dai membri della Commissione stessa.
- §2. I componenti della Commissione durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.
- §3. Se un componente della Commissione viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, il Santo Padre provvederà alla sua sostituzione e il nuovo componente resterà in carica fino alla scadenza della Commissione.

#### Art. 6

- §1. La Commissione Cardinalizia è convocata dal Cardinale Presidente almeno due volte all'anno e ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno.
- §2. L'avviso di convocazione, contenente l'ordine del giorno, deve pervenire, di regola, ai singoli Cardinali e al Prelato almeno dieci giorni prima dell'adunanza, salvo casi di particolare urgenza.

### Art. 7

- §1. Per la validità delle adunanze della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre Cardinali. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza assoluta dei voti dei Cardinali presenti e all'unanimità qualora siano presenti tre Cardinali.
- §2. Il verbale di ogni adunanza è redatto dal Prelato in qualità di Segretario della Commissione; deve essere letto ai presenti e da questi approvato al termine di ogni adunanza.
- §3. Ogni verbale approvato, sottoscritto in calce dal Cardinale Presidente e dal Prelato in qualità di Segretario, è inserito nel Libro dei verbali delle

adunanze della Commissione Cardinalizia che è custodito nell'archivio della Commissione stessa, nell'ufficio del Prelato.

#### Art. 8

- §1. La Commissione Cardinalizia vigila sulla fedeltà dell'Istituto alle norme statutarie.
- §2. Essa nomina e revoca i membri dei Consiglio di Sovrintendenza e, su proposta di quest'ultimo, il Presidente e il Vice Presidente.
  - §3. Inoltre, la Commissione Cardinalizia:
  - a) delibera, presa conoscenza del Bilancio d'Esercizio e fatte salve le esigenze di patrimonializzazione dell'Istituto, sulla devoluzione degli utili;
  - b) propone alla Superiore Autorità modifiche statutarie;
  - c) delibera sull'emolumento spettante ai membri del Consiglio di Sovrintendenza;
  - d) approva la nomina e la revoca del Direttore e del Vice Direttore fatta dal Consiglio di Sovrintendenza;
  - e) nomina, su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, il revisore esterno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti; e
  - f) delibera su eventuali questioni riguardanti i membri del Consiglio di Sovrintendenza e la Direzione.

# CAPO IV IL PRELATO

#### Art. 9

- §1. Il Prelato, nominato dalla Commissione Cardinalizia, rimane in carica per cinque anni e può essere confermato una volta. Se il Prelato viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la Commissione Cardinalizia provvede alla nomina di un nuovo Prelato che rimarrà in carica fino alla scadenza del quinquennio.
- §2. Il Prelato ha la funzione di assistere in loco amministratori e dipendenti a governare e operare secondo i principi fondanti dell'etica cattolica ed in coerenza con la missione dell'Istituto.

# A tal fine:

- a) dispone di un proprio ufficio presso l'Istituto; e
- b) mantiene scambi costanti con amministratori e dipendenti, avendo cura di promuovere la dimensione etica del loro operato.

- §3. Inoltre, il Prelato:
- a) partecipa alle adunanze della Commissione Cardinalizia con funzioni di Segretario;
- b) custodisce nel proprio ufficio l'archivio della Commissione Cardinalizia, mantenendolo a disposizione dei componenti della stessa; e
- c) assiste alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza.

# CAPO V IL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA

#### Art. 10

Il Consiglio di Sovrintendenza è responsabile dell'amministrazione e gestione dell'Istituto nonché della vigilanza e supervisione delle sue attività sul piano finanziario, economico ed operativo.

#### Art. 11

- §1. Il Consiglio di Sovrintendenza è nominato dalla Commissione cardinalizia ed è composto da sette membri di riconosciuta esperienza economico-finanziaria e di provata affidabilità, in possesso dei requisiti espressamente previsti dalla normativa.
- §2. I membri del Consiglio durano in carica cinque anni e possono essere confermati una volta.
- §3. Se un membro del Consiglio viene a mancare, diviene incapace oppure cessa anticipatamente dalla carica per qualsiasi motivo, la Commissione Cardinalizia provvede alla sua sostituzione.
  - §4. Il nuovo Consigliere dura in carica fino alla scadenza del Consiglio.

# Art. 12

- §1. Il Consiglio di Sovrintendenza è convocato dal Presidente almeno ogni tre mesi ed ogni qualvolta lo ritenga necessario, oppure su richiesta di tre dei suoi membri, comunicata per iscritto al Presidente con l'indicazione delle motivazioni.
- §2. La convocazione è fatta dal Presidente per lettera, telex o telefax o posta elettronica, con l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e con l'ordine del giorno.
- §3. L'avviso deve essere fatto pervenire ai Consiglieri almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza e, nei casi di urgenza, almeno due giorni prima.

- §4. La convocazione è validamente effettuata per i Consiglieri presenti alla precedente riunione del Consiglio, se fatta dal Presidente in quella seduta.
- §5. Il Presidente, d'intesa con i membri del Consiglio, fissa l'ordine del giorno delle riunioni e ne coordina i lavori, assicurandosi che tutti ricevano per tempo informazioni adeguate sui temi all'ordine del giorno.

#### Art. 13

- §1. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Sovrintendenza è necessaria la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio.
- §2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio.
- §3. Esclusivamente in caso di comprovata necessità, le riunioni del Consiglio di Sovrintendenza possono tenersi mediante mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato, sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti nel rispetto dei requisiti di riservatezza.
- §4. Verificandosi i requisiti indicati nel precedente paragrafo e previo consenso di tutti i Consiglieri a procedere in tal modo, il Consiglio di Sovrintendenza si considera tenuto in Vaticano dove devono necessariamente trovarsi il Presidente o il Vice Presidente, un Consigliere e il Segretario Unico del Consiglio.
- §5. La procedura della votazione è stabilita dal Presidente secondo il regolamento attuativo.
- §6. In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.
- §7. Per l'approvazione del Bilancio e la nomina del Direttore e del Vice Direttore, che non potranno attuarsi nelle modalità previste al precedente §3, si richiede la maggioranza di quattro Consiglieri, manifestata eventualmente per iscritto in caso di impedimento a partecipare all'adunanza.

#### Art. 14

§1. Per la verbalizzazione delle proprie adunanze, la conservazione dei relativi verbali, l'autentica di copie ed estratti degli stessi, il Consiglio di Sovrintendenza si avvale del responsabile della Funzione Legale dell'Istituto cui demanda le funzioni di Segretario Unico del Consiglio.

- §2. Il Segretario Unico del Consiglio ha il compito di redigere un verbale fedele, preciso e completo di quanto discusso e deciso nell'adunanza, darne lettura ai presenti affinché lo approvino al termine di ogni adunanza, e sottoscriverlo in calce insieme con il Presidente.
- §3. I verbali approvati e sottoscritti sono inseriti nel Libro dei verbali delle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza e custoditi dalla Funzione Affari Legali dell'Istituto, a disposizione dei membri del Consiglio stesso.
- §4. In caso d'assenza o impedimento, il Segretario Unico del Consiglio non potrà essere sostituito da altro funzionario o dirigente dell'Istituto e il verbale della riunione sarà redatto da un Consigliere all'uopo designato dal Presidente.

#### Art. 15

Il Consiglio di Sovrintendenza esamina e valuta, sulla base delle situazioni contabili mensili di cui all'articolo 22§1, l'attività della Direzione e la sua rispondenza alle norme, istruzioni e direttive.

## Art. 16

Il Consiglio di Sovrintendenza approva, entro il 30 aprile di ogni anno, il Bilancio di esercizio predisposto dalla Direzione, dopodiché lo trasmette alla Commissione Cardinalizia corredato da una relazione sulla situazione economico-finanziaria e sulla rispondenza dell'attività dell'Istituto agli scopi statutari.

## Art. 17

- §1. Il Consiglio di Sovrintendenza ha il compito di:
- a) formulare le linee di politica generale e le strategie fondamentali per l'attività dell'Istituto in armonia con i suoi fini istituzionali;
- b) definire i criteri per l'elaborazione dei programmi e degli obiettivi annuali della direzione e approvarne le proposte;
- c) controllare l'attività economico-finanziaria dell'Istituto;
- d) vigilare sulla realizzazione dei programmi e degli obiettivi stabiliti, per quanto riguarda gli investimenti e le altre attività;

- e) definire il modello di attività più adeguato e la struttura finanziaria più opportuna per l'Istituto proponendo il modo di migliorarla e, in generale, indicando i mezzi più convenienti per incrementarne il patrimonio e le attività nell'ambito della corretta osservanza delle norme economico-finanziarie e nel pieno rispetto dei fini dell'Istituto stesso;
- f) proporre alla Commissione Cardinalizia le modifiche dello Statuto purché approvate all'unanimità dal Consiglio stesso;
- g) predisporre l'emanazione del Regolamento attuativo del presente Statuto, cui è demandata *inter alia* la descrizione particolareggiata dei poteri e delle competenze del Consiglio e della Direzione, da sottoporre all'approvazione della Commissione Cardinalizia;
- h) conferire al Direttore e, su proposta di questi, al Vice Direttore, a Dirigenti e Funzionari, la firma in nome dell'Istituto secondo le modalità previste dal Regolamento attuativo;
- i) approvare la relazione annuale della Direzione;
- j) proporre alla Commissione Cardinalizia la nomina del revisore esterno (persona fisica o società) incaricato della revisione legale dei conti;
- k) riferire per iscritto alla Commissione Cardinalizia in occasione delle sue riunioni sull'attività svolta, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione.
- §2. Il Consiglio di Sovrintendenza può istituire al proprio interno appositi comitati consultivi, al fine di ricevere adeguato supporto nell'assunzione di decisioni in determinate materie.
- §3. I comitati di cui al punto precedente non hanno compiti esecutivi/ gestori, né limitano i poteri decisionali e le responsabilità del Consiglio di Sovrintendenza.
- §4. Ogni Comitato sarà composto da almeno tre consiglieri e il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza potrà parteciparvi come invitato.

#### CAPO VI

# IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI SOVRINTENDENZA

#### Art. 18

Il Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, nominato dalla Commissione Cardinalizia, svolge le seguenti funzioni:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Istituto e può delegarla secondo le modalità previste dal Regolamento;
- b) ha il potere di firma e può delegarlo secondo le modalità previste dal Regolamento;
- c) guida e coordina l'attività del Consiglio di Sovrintendenza;
- d) convoca e presiede le adunanze consiliari.

In caso d'assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

# CAPO VII LA DIREZIONE

## Art. 19

- §1. La Direzione è formata dal Direttore Generale e da un Vice Direttore che lo coadiuva e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.
- §2. Il Direttore Generale e il Vice Direttore sono nominati dal Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione Cardinalizia.
- §3. Il Direttore Generale e il Vice Direttore possono essere revocati dal Consiglio di Sovrintendenza con l'approvazione della Commissione Cardinalizia.

#### Art. 20

- §1. Il Direttore Generale può essere nominato a tempo indeterminato o determinato. In entrambi i casi, cessa dalla carica al compimento del settantesimo anno d'età.
- §2. In caso di nomina a tempo determinato, il Direttore Generale rimane in carica cinque anni e può essere confermato una volta.
- §3. Il Vice Direttore è nominato per cinque anni e può essere confermato una volta.

#### Art. 21

Dirigenti e funzionari sono nominati dal Consiglio di Sovrintendenza su proposta del Direttore Generale.

## Art. 22

§1. Il Direttore Generale redige ogni mese la situazione contabile economico-finanziaria risultante alla fine del mese precedente e la trasmette ai Membri del Consiglio di Sovrintendenza e al Prelato accompagnata da una relazione.

§2. Quindici giorni prima di ogni adunanza del Consiglio di Sovrintendenza, il Direttore Generale riferisce per iscritto allo stesso sull'andamento delle attività dell'Istituto.

### Art. 23

- §1. Nel primo trimestre di ogni anno il Direttore Generale redige il Bilancio relativo all'esercizio dell'anno precedente: Conto Profitti e Perdite e Situazione Patrimoniale, secondo principi contabili di generale accettazione.
- §2. Il Bilancio deve essere corredato da una relazione sull'andamento della gestione dell'Istituto.
- §3. Il Bilancio, la relazione annuale e i documenti giustificativi devono essere trasmessi al Consiglio di Sovrintendenza almeno venti giorni prima della seduta fissata per l'approvazione del Bilancio.
- §4. Il Bilancio, la relazione annuale e ogni ulteriore documento di supporto devono essere accompagnati dalla relazione del soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

#### Art. 24

- §1. Il Direttore Generale è responsabile di tutta l'attività operativa che dirige, organizza e controlla secondo le linee-guida e le strategie stabilite dal Consiglio di Sovrintendenza.
- §2. Il Direttore Generale attua le delibere adottate dal Consiglio di Sovrintendenza e sovrintende all'organizzazione dell'Istituto e alla gestione del personale.
- §3. Le competenze e i poteri specifici della Direzione sono elencati nel Regolamento dell'Istituto.

### Art. 25

- §1. Il Direttore Generale sottopone previamente al Consiglio di Sovrintendenza ogni atto che non rientri nelle sue competenze.
- §2. In caso di urgenza, il Direttore Generale potrà essere autorizzato ad agire dal Presidente del Consiglio di Sovrintendenza, il quale sentirà almeno uno dei Consiglieri. La determinazione, a firma del Direttore Generale e con immediata efficacia verso terzi, dovrà essere però sottoposta per la ratifica al Consiglio di Sovrintendenza nella sua prima adunanza utile.

§3. Il Direttore e, in sua assenza, il Vice Direttore sono normalmente invitati a partecipare alle adunanze del Consiglio di Sovrintendenza.

# CAPO VIII REVISIONE DEI CONTI

#### Art. 26

La revisione legale dei conti è esercitata da un revisore esterno (persona fisica o società) nominato dalla Commissione Cardinalizia, su proposta del Consiglio di Sovrintendenza, per un periodo di tre esercizi consecutivi, rinnovabile una sola volta.

#### Art. 27

- \$1. Il revisore esterno esprime con apposita relazione il giudizio sul Bilancio dell'Istituto.
- §2. Il revisore esterno esamina tutti i libri e documenti contabili. Riceve dall'Istituto e a questo può chiedere ogni informazione utile alla propria attività di revisione.

# CAPO IX PERSONALE

#### Art. 28

Per l'assunzione ed il rapporto di lavoro del personale si attuano i principi e le norme stabiliti nei Regolamenti del Personale dell'Istituto tempo per tempo vigenti in materia disciplinare, retributiva, previdenziale e assistenziale.

#### Art. 29

- §1. Tutti i dipendenti dell'Istituto, in costanza di rapporto d'impiego, hanno l'obbligo dell'esclusività dell'impiego. Essi non possono svolgere altre attività di tipo impiegatizio e/o consulenziale, sia retribuite sia a titolo gratuito, né esercitare attività d'impresa commerciale, né partecipare, a qualsiasi titolo, di società, sia all'interno sia all'esterno dello Stato della Città del Vaticano.
- §2. I dipendenti dell'Istituto potranno assumere la carica di amministratore e/o consigliere esclusivamente nell'interesse dell'Istituto, sia all'interno sia all'esterno dello Stato Città del Vaticano, in società controllate dall'Istituto, previa delibera del Consiglio di Sovrintendenza.

# Art. 30

Tutti i dipendenti devono attenersi al rispetto del Codice Etico approvato dal Consiglio di Sovrintendenza.

# CAPO X DISPOSIZIONI FINALI

# Art. 31

Sono abrogati lo Statuto del 1° marzo 1990 dell'Istituto per le Opere di Religione e ogni altra disposizione contraria a questo Statuto.

# Art. 32

Per quanto non disposto da questo Statuto si osservano le vigenti disposizioni canoniche.

# **ALLOCUTIONES**

Ι

Ad participes Occursus Unionis Internationalis Ductorum et scouts Europae (UISGE).\*

Cari amici, buongiorno e benvenuti!

Ringrazio il Cardinale Angelo Bagnasco per le sue parole e ringrazio anche tutti voi perché siete qui, e perché avete compiuto un lungo cammino per arrivare! Avete fatto tanta strada. Siete un po' stanchi, sicuramente. Di una cosa sono sicuro: che dentro vi sentite più liberi di prima. Sono sicuro di questo. E che cosa ci dice questo? Che la libertà si conquista in cammino, non si compra al supermercato. Si conquista in cammino. La libertà non arriva stando chiusi in stanza col telefonino e nemmeno sballandosi un po' per evadere dalla realtà. No, la libertà arriva in cammino, passo dopo passo, insieme agli altri, mai soli.

Nel vostro cammino avete avuto cinque tappe, cinque incontri con grandi santi che in epoche diverse hanno percorso l'Europa: Paolo di Tarso, Benedetto da Norcia, Cirillo e Metodio, Francesco di Assisi, Caterina da Siena. Questa gente, questi santi, che cosa hanno avuto in comune? Non hanno atteso qualcosa dalla vita o dagli altri, ma si sono fidati di Dio e hanno rischiato, si sono messi in gioco, in cammino per realizzare dei sogni così grandi che dopo secoli hanno fatto bene anche a noi, a voi, a tutti. Hanno dato la vita, non l'hanno tenuta per sé. Allora, dopo questi cinque incontri, vorrei lasciarvi cinque parole. Voi avete avuto cinque incontri, io vorrei lasciarvi cinque parole. Non mie, ma del Vangelo che vi ha accompagnato nel tragitto e che vi invito a tenere sempre con voi, come vostro navigatore – il Vangelo è il vero navigatore per la strada della vita – e ad aprirlo ogni giorno, perché il Vangelo è la mappa della vita. Ecco le cinque parole di Gesù, sono cinque parole, facili da ricordare: «Date e vi sarà dato». Cinque parole, ma tutto un messaggio, un programma di vita. Parole semplici, che tracciano una rotta chiara. Date e vi sarà dato.

<sup>\*</sup> Die 3 Augusti 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lc 6, 38.

Prima di tutto date. Oggi si pensa subito ad avere. Tanti vivono col solo scopo di possedere quel che piace. Ma non sono mai soddisfatti, perché quando hai una cosa ne vuoi un'altra e poi un'altra ancora e avanti così, senza fine. Non c'è la sazietà dell'avere. L'avere di più provoca più fame, più voglia di avere, senza trovare quello che fa bene al cuore. Il cuore si allena non con l'avere, ma col dono. L'avere ingrossa il cuore, lo fa pesante, lo fa mondano. Il dono lo fa leggero. È un allenamento di tutti i giorni. Per questo Gesù fissa come punto di partenza non l'avere, ma il dare: date, cioè iniziate a mettere in gioco la vita! Dare vuol dire alzarsi dalla poltrona, dalle comodità che fanno ripiegare su se stessi, e mettersi in cammino. Dare vuol dire smettere di subire la vita e scendere in campo per regalare al mondo un po' di bene. Per favore, non lasciate la vita sul comodino, non accontentatevi di vederla scorrere in televisione, non credete che sarà la prossima app da scaricare a farvi felici. «I sogni più belli si conquistano con speranza, pazienza e impegno, rinunciando alla fretta».<sup>2</sup> Dio vi accompagna in questo cammino e tifa per voi, perché diate il meglio. C'è anche un'altra cosa nella voglia di avere: l'alienazione. Tu perdi la tua originalità e diventerai una fotocopia. Ma Dio ha creato ognuno originale, con il nome proprio. Non facciamo della nostra originalità - come diceva quel ragazzo sedicenne Carlo Acutis – una fotocopia. Quanti giovani oggi, è triste, sono una fotocopia, hanno perso l'originalità e copiano l'identità di qualsiasi altra originalità. Tu dici: "Va bene, do il meglio di me, ma in giro c'è tanto menefreghismo, tanti pensano solo a se stessi. Non è che faccio la figura dell'ingenuo e ci perdo e con il dare divento un ingenuo del quale tutti rideranno?". Vorrei dirti: fidati di Gesù. Fidati di Gesù. Egli, dopo aver detto date, aggiunge: e vi sarà dato. Dio è Padre e vi darà più di quello che immaginate. Dio non lascia a mani vuote. Quando sembra che ti tolga qualcosa, è solo per fare spazio e darti di più e meglio, per farti avanzare nel cammino. Ti libera delle false promesse dei consumi per farti libero dentro. Gesù ti rende felice dentro, non fuori. Gesù non ti fa il maquillage, no: ti fa la realtà dentro, ti fa bello da dentro, ti fa bella da dentro! Non da fuori. Ti dà quello che nessuna cosa ti può dare; perché l'ultimo smartphone, la macchina più veloce o il vestito alla moda, oltre a non bastare mai, non ti daranno mai la gioia di sentirti amato e anche la gioia di amare. È questa la vera gioia: sentirti amato e amare.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Esort. ap. postsin. Christus vivit, 142.

Dunque, la prima cosa, dare. È il segreto della vita. Sapete perché? Perché la vita è una realtà speciale: "Io voglio possedere la vita, possedere la mia vita. Come devo fare?" La vita si possiede solo donandola, dandola. Così tu possederai la tua vita! Ma tu puoi dire: "Anche se do il meglio di me, la realtà non cambierà in meglio". Non è vero. Sai perché? Perché tu sei unico. Perché nessuno al mondo può dare al mondo quello che sei chiamato a dare tu. La stessa cosa qualcuno diceva a Madre Teresa di Calcutta: "Ma lei suora, fa queste cose con i poveri, con i moribondi... Fa tante cose belle... Ma cosa fa questo in un mondo così pagano, così ateo, così malvagio, con tante guerre?". E lei diceva: "Una goccia in più nel mare. Se non la darò io non la darà nessuno". Nessuno può dare quello che io, unico, posso dare. Nessuno al mondo può dare quello sei chiamato a dare tu! Ciascuno di voi è unico e – per favore non dimenticatelo mai – è prezioso agli occhi di Dio. Per la Chiesa siete preziosi, per me siete preziosi. Vorrei dirlo a ciascuno di voi: per me tu sei prezioso. Per Dio tu sei prezioso. Sarebbe bello che dal cuore lo diceste ogni volta che vi trovate insieme, a ognuno, dal cuore: "Tu sei prezioso, tu sei prezioso ...". Questo è il dono. Anche nei riguardi degli altri vale l'invito di Gesù date e vi sarà dato. Mi piace pensare a quella che in gergo scout chiamate Partenza, cioè al momento in cui scegliete di fare del servizio il vostro stile di vita. Aprirsi all'altro, vivere per fare bene all'altro, vivere – per usare le vostre parole – la fratellanza scout: se vivete così, vi sarà dato. Sì, perché se costruite ponti verso gli altri vedrete gli altri percorrere quei ponti verso di voi. Quando invece si sta da soli a guardare per aria, perdendosi nelle proprie fantasie, si vive in bolle di sapone. Ma una vita che vaga per aria evapora anziché andare avanti. Guardate le vostre mani, fatte per costruire, per servire, donare e per dare agli altri e dite a voi stessi: "I care, l'altro mi riguarda".

Date e vi sarà dato vale anche nei confronti del creato. Se continuiamo a sfruttarlo, ci darà una lezione terribile. La stiamo già vedendo. Se ce ne prendiamo cura, avremo una casa anche domani. Nel vostro cammino vi siete immersi nella natura. Bello! Avete notato che il creato non ha frontiere? Il creato non ha frontiere: è di tutti e per tutti. Le piante, i boschi, gli animali crescono senza confini, senza dogane. Il creato è un libro aperto che ci dà un insegnamento prezioso: siamo al mondo per incontrare gli altri, per creare comunione, perché siamo tutti collegati. Il creato è fatto per collegarci con Dio e tra di noi, è il social di Dio. Ma se partiamo dai

preconcetti sugli altri, da idee prestabilite, vedremo sempre limiti e barriere. Se invece incominciamo a *incontrare l'altro*, con la sua storia, con la sua realtà, scopriremo un fratello col quale abitare la casa comune, abitare il creato che non ha frontiere.

Cari amici, avete camminato fin qui seguendo il motto Parate viam Domini. Vi incoraggio a preparare la via del Signore ovunque vi troviate. La via del Signore è facile da riconoscere: è quella che come senso di marcia ha il dono, che fa andare avanti il mondo; non il possesso, che fa tornare indietro. Non dimenticare: il possesso è così. Il dare è così. Il possesso ti fa tornare indietro. Il dare ti fa andare avanti. Scegliendo la strada del dono si diventa cittadini attivi, come diceva il vostro fondatore Baden Powell. È tanto importante, oggi: il Signore non cerca solo gente per bene – non solo questo -, ma il Signore cerca gente che fa il bene! Anche l'amore per l'Europa, che vi accomuna, non richiede solo osservatori attenti, ma costruttori attivi: costruttori di società riconciliate e integrate, che diano vita a un'Europa rinnovata; non protettrice di spazi, ma generatrice di incontri. L'Europa ha bisogno di incontrarsi. Voi, rover e scolte di tutta Europa avete questo compito storico. Con il vostro cammino e i vostri sogni state già forgiando lo spirito europeo. Il distintivo di tutti gli scouts è un giglio. È il simbolo che indica il nord sulle bussole e sulle antiche carte nautiche. Ricorda che lo scoutismo vuole formare uomini e donne che aprono strade verso l'Alto e mantengono la rotta giusta, quella del bene. Non dimenticatevi: date, sempre così, in avanti; non con la voglia di possedere che porta sempre indietro. "Date e vi sarà dato". Sarà il dono a riempirvi la voglia. Vi auguro, cari scolte e rover d'Europa, di essere degli apri-strada sulla via del dono, apri-strada su questa via del dono, del dare. Date e vi sarà dato. Vi ringrazio, vi chiedo di pregare per me e vi auguro una buona strada!

# II

## Ad sodales Consociationis Italianae Oncologiae Medicae (AIOM).\*

Cari fratelli e sorelle, buongiorno!

Rivolgo il mio cordiale saluto a tutti voi: alla Presidente, che ringrazio per le sue parole, ai medici e ai pazienti presenti a questo incontro, e a tutti i soci.

Dal 1973, l'Associazione Italiana di Oncologia Medica svolge una preziosa funzione in ambito sanitario, incentivando la ricerca e la prevenzione, adoperandosi per migliorare la diagnosi e le cure, e sviluppando numerose iniziative di aggiornamento e formazione per i medici e gli altri operatori del settore oncologico. Il vostro Statuto illustra le finalità dell'Associazione che, senza fini di lucro, si propone «di promuovere il progresso nel campo clinico, sperimentale e socio-assistenziale»,¹ in un'attiva collaborazione tra i medici delle diverse specializzazioni, gli organismi e le istituzioni. Vi impegnate a «favorire i rapporti» e a «stabilire relazioni scientifiche e di collaborazione»² all'interno del mondo scientifico e sanitario, cercando di incentivare la condivisione degli obiettivi raggiunti e la multidisciplinarietà, non di rado ostacolate da una gelosa custodia delle conoscenze.

In un mondo come il nostro, spinto spesso a contrapposizioni in ogni sfera della convivenza umana, quello di creare e favorire le relazioni è un impegno essenziale per la costruzione del bene comune. La scelta consapevole, e spesso faticosa, di uno stile che accomuna anziché dividere è rappresentata, in tutta la vita dell'AIOM, dalla cura della relazione col malato, e oggi è manifestata proprio dalla presenza tra voi di alcuni pazienti. La scelta di partecipare insieme a questo incontro, stando seduti gli uni accanto agli altri, rappresenta un messaggio forte e un segno eloquente non solo per il mondo della sanità, ma per tutta la società, chiamata a rinnovarsi in uno stile solidale e fraterno.

Il Congresso nazionale, che celebrerete tra poche settimane, sarà dedicato proprio all'attenzione al singolo malato, alla "miglior cura per ogni

<sup>\*</sup> Die 2 Septembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Art. 2.

 $<sup>^2</sup>$  Ibid.

paziente", in base alle caratteristiche biologiche e cliniche di ognuno. È così che l'oncologia di precisione, che promuovete, diventa anche un'oncologia della misericordia, perché lo sforzo di personalizzare la cura rivela un'attenzione non solo alla malattia, ma al malato e alle sue caratteristiche, al modo in cui reagisce alle medicine, alle informazioni più dolorose, alla sofferenza. Un'oncologia di questo tipo va oltre l'applicazione dei protocolli e rivela un impiego della tecnologia che si pone a servizio delle persone.

La tecnologia non è a servizio dell'uomo quando lo riduce a una cosa, quando distingue tra chi merita ancora di essere curato e chi invece no, perché è considerato solo un peso, e a volte - anzi - uno scarto. La pratica dell'eutanasia, divenuta legale già in diversi Stati, solo apparentemente si propone di incentivare la libertà personale; in realtà essa si basa su una visione utilitaristica della persona, la quale diventa inutile o può essere equiparata a un costo, se dal punto di vista medico non ha speranze di miglioramento o non può più evitare il dolore. Al contrario, l'impegno nell'accompagnare il malato e i suoi cari in tutte le fasi del decorso, tentando di alleviarne le sofferenze mediante la palliazione, oppure offrendo un ambiente familiare negli hospice, sempre più numerosi, contribuisce a creare una cultura e delle prassi più attente al valore di ogni persona. Non perdetevi mai d'animo per l'incomprensione che potreste incontrare, o davanti alla proposta insistente di strade più radicali e sbrigative. Se si sceglie la morte, i problemi in un certo senso sono risolti; ma quanta amarezza dietro a questo ragionamento, e quale rifiuto della speranza comporta la scelta di rinunciare a tutto e spezzare ogni legame! A volte, noi siamo in una sorta di vaso di Pandora: tutte le cose si sanno, tutto si spiega, tutto si risolve ma ne è rimasta nascosta una sola: la speranza. E dobbiamo andare a cercare questa. Come tradurre la speranza, anzi, come darla nei casi più limite.

Il vostro servizio, allora, diventa anche un'opera di sensibilizzazione nei confronti di una società poco consapevole e a volte distratta. Ad essa voi richiamate in molti modi l'importanza della prevenzione, da intendersi sia come diagnosi precoce, capace di ridurre sensibilmente la pericolosità delle malattie oncologiche, sia come rispetto del proprio corpo e delle sue esigenze. La migliore e più vera prevenzione, infatti, è quella di un ambiente sano e di uno stile di vita rispettoso del corpo umano e delle sue leggi. Come sappiamo, questo dipende non solo dalle scelte individuali, ma anche

dai luoghi in cui si vive che, soprattutto nei grandi centri, sottopongono il fisico a uno stress continuo per i ritmi di vita e l'esposizione ad agenti inquinanti. Questo riporta la nostra attenzione alla cura dell'ambiente naturale, la nostra casa comune a cui dobbiamo rispetto, perché rispetti a sua volta noi. La tutela dell'ambiente e la lotta contro i tumori diventano, allora, due facce di uno stesso problema, due aspetti complementari di una medesima battaglia di civiltà e di umanità.

Nel vostro impegno a favore dei malati, del sistema sanitario e della società tutta, vi invito a tenere sempre a mente l'esempio di Gesù, che è stato il più grande maestro di umanità, per ispirare a Lui i vostri gesti e farne il vostro compagno di cammino. La sua figura, la cui contemplazione mai si esaurisce tanto è grande la luce che ne promana, ispiri i malati e li aiuti a trovare la forza di non interrompere i legami di amore, di offrire la sofferenza per i fratelli, di tenere viva l'amicizia con Dio. Ispiri i medici – Lui che in certo modo si è detto vostro collega, come medico mandato dal Padre per guarire l'umanità – a guardare sempre al bene degli altri, a spendersi con generosità, a lottare per un mondo più solidale. Ispiri ognuno a farsi vicino a chi soffre. La vicinanza, quell'atteggiamento tanto importante e tanto necessario. Anche il Signore l'ha attuata, la vicinanza, in mezzo a noi. Ispiri ognuno a farsi vicino a chi soffre, ai piccoli anzitutto, e a mettere i deboli al primo posto, perché crescano una società più umana e relazioni improntate alla gratuità, più che all'opportunità.

Su ogni vostra attività invoco la benedizione di Dio e vi affido alla Vergine Maria, perché con l'affetto di una madre vegli su di voi, sui medici e su tutti gli ammalati. Assicurandovi di accompagnarvi con la mia preghiera, chiedo anche a voi di pregare per me. Grazie!

# **NUNTIUS**

# Occasione V Diei Mundialis Orationis pro cura mundi creati.

«Dio vide che era cosa buona» (Gen 1, 25). Lo sguardo di Dio, all'inizio della Bibbia, si posa dolcemente sulla creazione. Dalla terra da abitare alle acque che alimentano la vita, dagli alberi che portano frutto agli animali che popolano la casa comune, tutto è caro agli occhi di Dio, che offre all'uomo il creato come dono prezioso da custodire.

Tragicamente, la risposta umana al dono è stata segnata dal peccato, dalla chiusura nella propria autonomia, dalla cupidigia di possedere e di sfruttare. Egoismi e interessi hanno fatto del creato, luogo di incontro e di condivisione, un teatro di rivalità e di scontri. Così si è messo in pericolo lo stesso ambiente, cosa buona agli occhi di Dio divenuta cosa sfruttabile nelle mani dell'uomo. Il degrado si è accentuato negli ultimi decenni: l'inquinamento costante, l'uso incessante di combustibili fossili, lo sfruttamento agricolo intensivo, la pratica di radere al suolo le foreste stanno innalzando le temperature globali a livelli di guardia. L'aumento dell'intensità e della frequenza di fenomeni meteorologici estremi e la desertificazione del suolo stanno mettendo a dura prova i più vulnerabili tra noi. Lo scioglimento dei ghiacciai, la scarsità d'acqua, l'incuria dei bacini idrici e la considerevole presenza di plastica e microplastica negli oceani sono fatti altrettanto preoccupanti, che confermano l'urgenza di interventi non più rimandabili. Abbiamo creato un'emergenza climatica, che minaccia gravemente la natura e la vita, inclusa la nostra.

Alla radice, abbiamo dimenticato chi siamo: creature a immagine di Dio (cfr Gen 1, 27), chiamate ad abitare come fratelli e sorelle la stessa casa comune. Non siamo stati creati per essere individui che spadroneggiano, siamo stati pensati e voluti al centro di una rete della vita costituita da milioni di specie per noi amorevolmente congiunte dal nostro Creatore. È l'ora di riscoprire la nostra vocazione di figli di Dio, di fratelli tra noi, di custodi del creato. È tempo di pentirsi e convertirsi, di tornare alle radici: siamo le creature predilette di Dio, che nella sua bontà ci chiama ad amare la vita e a viverla in comunione, connessi con il creato.

Perciò invito fortemente i fedeli a dedicarsi alla preghiera in questo tempo, che da un'opportuna iniziativa nata in ambito ecumenico si è configurato come *Tempo del creato*: un periodo di più intensa orazione e azione a beneficio della casa comune che si apre oggi, 1° settembre, Giornata Mondiale di Preghiera per la cura del creato, e si concluderà il 4 ottobre, nel ricordo di San Francesco d'Assisi. È l'occasione per sentirci ancora più uniti ai fratelli e alle sorelle delle varie confessioni cristiane. Penso, in particolare, ai fedeli ortodossi che già da trent'anni celebrano la Giornata odierna. Sentiamoci anche in profonda sintonia con gli uomini e le donne di buona volontà, insieme chiamati a promuovere, nel contesto della crisi ecologica che riguarda ognuno, la custodia della *rete della vita* di cui facciamo parte.

È questo il tempo per riabituarci a pregare immersi nella natura, dove nasce spontanea la gratitudine a Dio creatore. San Bonaventura, cantore della sapienza francescana, diceva che il creato è il primo "libro" che Dio ha aperto davanti ai nostri occhi, perché ammirandone la varietà ordinata e bella fossimo ricondotti ad amare e lodare il Creatore (cfr Breviloquium, II,5.11). In questo libro, ogni creatura ci è stata donata come una "parola di Dio" (cfr Commentarius in librum Ecclesiastes, I,2). Nel silenzio e nella preghiera possiamo ascoltare la voce sinfonica del creato, che ci esorta ad uscire dalle nostre chiusure autoreferenziali per riscoprirci avvolti dalla tenerezza del Padre e lieti nel condividere i doni ricevuti. In questo senso possiamo dire che il creato, rete della vita, luogo di incontro col Signore e tra di noi, è «il social di Dio» (Udienza a guide e scout d'Europa, 3 agosto 2019). Esso ci porta a elevare un canto di lode cosmica al Creatore, come insegna la Scrittura: «Benedite, creature tutte che germinate sulla terra, il Signore; lodatelo ed esaltatelo nei secoli» (Dn 3, 76).

È questo il tempo per riflettere sui nostri stili di vita e su come le nostre scelte quotidiane in fatto di cibo, consumi, spostamenti, utilizzo dell'acqua, dell'energia e di tanti beni materiali siano spesso sconsiderate e dannose. In troppi stiamo spadroneggiando sul creato. Scegliamo di cambiare, di assumere stili di vita più semplici e rispettosi! È ora di abbandonare la dipendenza dai combustibili fossili e di intraprendere, in modo celere e deciso, transizioni verso forme di energia pulita e di economia sostenibile e circolare. E non dimentichiamo di ascoltare le

popolazioni indigene, la cui saggezza secolare può insegnarci a vivere meglio il rapporto con l'ambiente.

È questo il tempo per intraprendere azioni profetiche. Molti giovani stanno alzando la voce in tutto il mondo, invocando scelte coraggiose. Sono delusi da troppe promesse disattese, da impegni presi e trascurati per interessi e convenienze di parte. I giovani ci ricordano che la Terra non è un bene da sciupare, ma un'eredità da trasmettere; che sperare nel domani non è un bel sentimento, ma un compito che richiede azioni concrete oggi. A loro dobbiamo risposte vere, non parole vuote; fatti, non illusioni.

Le nostre preghiere e i nostri appelli sono volti soprattutto a sensibilizzare i responsabili politici e civili. Penso in particolare ai Governi che nei prossimi mesi si riuniranno per rinnovare impegni decisivi a orientare il pianeta verso la vita anziché incontro alla morte. Vengono alla mente le parole che Mosè proclamò al popolo come una sorta di testamento spirituale prima dell'ingresso nella Terra promessa: «Scegli dunque la vita, perché viva tu e la tua discendenza» (Dt 30, 19). Sono parole profetiche che potremmo adattare a noi e alla situazione della nostra Terra. Scegliamo dunque la vita! Diciamo no all'ingordigia dei consumi e alle pretese di onnipotenza, vie di morte; imbocchiamo percorsi lungimiranti, fatti di rinunce responsabili oggi per garantire prospettive di vita domani. Non cediamo alle logiche perverse dei guadagni facili, pensiamo al futuro di tutti!

In questo senso riveste speciale importanza l'imminente Vertice delle Nazioni Unite per l'azione sul clima, durante il quale i Governi avranno il compito di mostrare la volontà politica di accelerare drasticamente i provvedimenti per raggiungere quanto prima emissioni nette di gas serra pari a zero e di contenere l'aumento medio della temperatura globale a 1,5°C rispetto ai livelli preindustriali, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. Nel prossimo mese di ottobre, poi, l'Amazzonia, la cui integrità è gravemente minacciata, sarà al centro di un'Assemblea speciale del Sinodo dei Vescovi. Cogliamo queste opportunità per rispondere al grido dei poveri e della Terra!

Ogni fedele cristiano, ogni membro della famiglia umana può contribuire a tessere, come un filo sottile, ma unico e indispensabile, la *rete della* vita che tutti abbraccia. Sentiamoci coinvolti e responsabili nel prendere a cuore, con la preghiera e con l'impegno, la cura del creato. Dio, «amante della vita» (Sap 11, 26), ci dia il coraggio di operare il bene senza aspettare che siano altri a iniziare, senza aspettare che sia troppo tardi.

Dal Vaticano, 1° settembre 2019

# **FRANCESCO**

# ITER APOSTOLICUM PAPAE FRANCISCI IN MOZAMBICUM

(4-6 Septembris 2019)

T

Occursus cum Auctoritatibus, Societate Civili et cum Coetu Legatorum in Palatio Praesidiali Maputi.\*

Senhor Presidente, Membros do Governo e do Corpo Diplomático, Distintas Autoridades, Representantes da sociedade civil, Senhoras e Senhores:

obrigado, Senhor Presidente, pelas suas palavras de boas-vindas bem como pelo amável convite a visitar a nação. Sinto-me feliz por me encontrar novamente na África e iniciar esta viagem apostólica por este país, tão abençoado pela sua beleza natural como pela sua grande riqueza cultural que traz, à provada alegria de viver do vosso povo, a esperança num futuro melhor.

Saúdo cordialmente os membros do Governo, do Corpo Diplomático e os representantes da sociedade civil aqui presentes. Em vós, quero abeirar-me e saudar afetuosamente todo o povo moçambicano, do Rovuma a Maputo, que nos abre as suas portas para alimentar um renovado futuro de paz e reconciliação.

Quero que as minhas primeiras palavras de proximidade e solidariedade sejam dirigidas a todos aqueles sobre quem se abateram recentemente os ciclones Idai e Kenneth, cujas devastadoras consequências continuam a pesar sobre tantas famílias, principalmente nos lugares onde ainda não foi possível a reconstrução, requerendo esta especial atenção. Infelizmente, não poderei ir pessoalmente até junto de vós, mas quero que saibais que partilho a vossa angústia, sofrimento e também o compromisso da comunidade

<sup>\*</sup> Die 5 Septembris 2019.

católica para fazer frente a tão dura situação. No meio da catástrofe e da desolação, peço à Providência que não falte a solicitude de todos os atores civis e sociais que, pondo a pessoa no centro, sejam capazes de promover a necessária reconstrução.

Também quero exprimir o reconhecimento, meu e de grande parte da comunidade internacional, pelo esforço que, há decénios, se vem fazendo para que a paz volte a ser a norma, e a reconciliação o melhor caminho para enfrentar as dificuldades e desafios que tendes como nação. Neste espírito e com este propósito, há cerca de um mês assináveis na Serra da Gorongosa o acordo de cessação definitiva das hostilidades militares entre irmãos moçambicanos. Um marco, que saudamos e esperamos decisivo, plantado pelos corajosos na senda da paz que parte daquele Acordo Geral de 1992 [mil novecentos e noventa e dois] em Roma.

Quantas coisas se passaram desde a assinatura do histórico tratado que selou a paz e deu os seus primeiros rebentos! São estes rebentos que sustentam a esperança e dão confiança para não deixar que a maneira de escrever a história seja a luta fratricida, mas a capacidade de se reconhecerem como irmãos, filhos duma mesma terra, administradores dum destino comum. A coragem da paz! Uma coragem de alta qualidade: não a da força bruta e da violência, mas aquela que se concretiza na busca incansável do bem comum.<sup>1</sup>

Conhecestes o sofrimento, o luto e a aflição, mas não deixastes que o critério regulador das relações humanas fosse a vingança ou a repressão, nem que o ódio e a violência tivessem a última palavra. Como recordava o meu antecessor São João Paulo II [segundo] durante a sua visita ao vosso país em 1988 [mil novecentos e oitenta e oito], com a guerra « muitos homens, mulheres e crianças sofrem por não terem casa onde habitar, alimentação suficiente, escolas onde se instruir, hospitais para tratar a saúde, igrejas onde se reunir para rezar e campos onde empregar as forças de trabalho. Muitos milhares de pessoas são forçadas a deslocar-se à procura de segurança e de meios para sobreviver; outras refugiam-se nos países vizinhos. (...) Não à violência e sim à paz! ».²

Ao longo de todos estes anos, experimentastes que a busca da paz duradoura – uma missão que envolve a todos – exige um trabalho árduo,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Paulo VI, Mensagem para o Dia Mundial da Paz, 1973.

 $<sup>^{\</sup>scriptscriptstyle 2}$  Discurso de Chegada, 16 de setembro de 1988, n. 3.

constante e sem tréguas, pois a paz é «como uma flor frágil, que procura desabrochar por entre as pedras da violência» e, por isso, requer que se continue a afirmar com determinação mas sem fanatismo, com coragem mas sem exaltação, com tenacidade mas de maneira inteligente: não à violência que destrói, sim à paz e à reconciliação.

Como sabemos, a paz não é apenas ausência de guerra, mas o empenho incansável – especialmente daqueles que ocupamos um cargo de maior responsabilidade – de reconhecer, garantir e reconstruir concretamente a dignidade, tantas vezes esquecida ou ignorada, de irmãos nossos, para que possam sentir-se os principais protagonistas do destino da própria nação. Não podemos perder de vista que, «sem igualdade de oportunidades, as várias formas de agressão e de guerra encontrarão um terreno fértil que, mais cedo ou mais tarde, há de provocar a explosão. Quando a sociedade – local, nacional ou mundial – abandona na periferia uma parte de si mesma, não há programas políticos, nem forças da ordem ou serviços secretos que possam garantir indefinidamente a tranquilidade».

A paz tornou possível o desenvolvimento de Moçambique em várias áreas. Promissores são os avanços registados no âmbito da educação e da saúde. Encorajo-vos a prosseguir no trabalho de consolidar as estruturas e instituições necessárias para permitir que ninguém se sinta abandonado, especialmente os vossos jovens, que formam grande parte da população. Não são apenas a esperança desta terra, eles são o presente que interpela, busca e precisa de encontrar canais dignos que lhes permitam desenvolver todos os seus talentos; são potencial para semear e desenvolver a tão desejada amizade social.

Uma cultura de paz exige «um processo constante, no qual cada nova geração está envolvida».<sup>5</sup> Por isso, o caminho há de ser aquele que favoreça a cultura do encontro e dela fique todo impregnado: reconhecer o outro, estreitar laços, lançar pontes. Neste sentido, é imprescindível manter viva a memória como caminho que abre futuro; como caminhada, que leve a procurar metas comuns, valores compartilhados, ideias que favoreçam superar interesses setoriais, corporativos ou partidários para que as riquezas da vossa nação sejam colocadas ao serviço de todos, especialmente dos mais

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Francisco, Mensagem para o Dia Mundial da Paz, 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 59.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ibid., 220.

pobres. Tendes uma corajosa e histórica missão a cumprir: não cesseis os esforços enquanto houver crianças e adolescentes sem educação, famílias sem teto, trabalhadores sem trabalho, camponeses sem terra... Tais são as bases dum futuro de esperança, porque futuro de dignidade! Tais são as armas da paz.

A paz convida-nos também a olhar pela nossa Casa Comum. Sob esta perspetiva, Moçambique é uma nação abençoada, e vós sois especialmente convidados a cuidar desta bênção. A defesa da terra é também a defesa da vida, que reclama atenção especial quando se constata uma tendência à pilhagem e espoliação, guiada por uma ânsia de acumular que, em geral, não é cultivada sequer por pessoas que habitam estas terras, nem é motivada pelo bem comum do vosso povo. Uma cultura de paz implica um desenvolvimento produtivo, sustentável e inclusivo, onde cada moçambicano possa sentir que este país é seu, e no qual possa estabelecer relações de fraternidade e equidade com o seu vizinho e com tudo o que o rodeia.

Senhor Presidente, distintas Autoridades! Todos vós sois os construtores da obra mais bela a ser realizada: um futuro de paz e reconciliação como garantias do direito ao futuro dos vossos filhos. Peço a Deus que, durante este tempo que transcorrerei convosco, possa – eu também, em comunhão com os meus irmãos bispos e a Igreja Católica que peregrina nesta terra – contribuir para que a paz, a reconciliação e a esperança reinem definitivamente entre vós. Obrigado.

# П

Occursus interreligiosus cum iuvenibus in campo institutionis athleticae Maxaquene (Maputi).\*

Muito obrigado pelas vossas palavras de boas vindas; muito obrigado também por todas e cada uma das representações artísticas que vós realizastes. Obrigado! Muito obrigado! Sentai-vos, ponde-vos à vontade!

Vós me agradecíeis por ter reservado tempo para estar convosco. Que pode haver de mais importante para um pastor do que estar com os seus? Que há de mais importante para um pastor do que encontrar-se com os seus jovens? Vós sois importantes! Precisais de o saber, precisais de acreditar nisto: vós sois importantes! Mas revestidos de humildade. Porque não sois apenas o futuro de Moçambique, ou da Igreja e da humanidade; vós sois o presente, sois o presente de Moçambique: com tudo o que sois e fazeis, já estais a contribuir para ele com o melhor que hoje podeis dar. Sem o vosso entusiasmo, os vossos cânticos, a vossa alegria de viver, que seria desta terra? Sem os jovens, que seria desta terra? Ver-vos cantar, sorrir, dançar, no meio de todas as dificuldades que viveis – como justamente nos contavas tu – é o melhor sinal de que vós, jovens, sois a alegria desta terra, a alegria de hoje. A alegria de hoje, a esperança de amanhã.

A alegria de viver é uma das vossas caraterísticas principais, a caraterística dos jovens é a alegria de viver, como se pode sentir aqui! Alegria partilhada e celebrada que reconcilia e se torna no melhor antídoto capaz de desmentir todos aqueles que vos querem dividir – atenção àqueles que vos querem dividir! –, que vos querem fragmentar, que vos querem contrapor. Como faz falta, nalgumas regiões do mundo, a vossa alegria de viver! Como faz falta, nalgumas regiões do mundo, a alegria de estar unidos, de viver juntos, de diversas confissões religiosas, mas filhos da mesma terra, unidos.

Obrigado por estarem aqui as diferentes confissões religiosas. Obrigado por vos animardes a viver o desafio da paz e a celebrá-la hoje como família que somos, incluindo aqueles que, não fazendo parte de nenhuma tradição religiosa, também estão a participar... Estais a fazer a experiência de que

<sup>\*</sup> Die 5 Septembris 2019.

todos somos necessários: com as nossas diferenças, mas necessários. As nossas diferenças são necessárias. Vós juntos – assim como estais – sois o palpitar deste povo, onde cada qual desempenha um papel fundamental, num único projeto criador, para escrever uma nova página da história, uma página cheia de esperança, cheia de paz, cheia de reconciliação. E eu pergunto-vos: Quereis escrever esta página? [respondem: sim!] Quando entrei, cantastes: reconciliação. Podeis repeti-lo? [todos: Reconciliação! Reconciliação! Obrigado.

Fizestes-me duas perguntas, mas acho que estão ligadas. Uma delas: Como fazer para que os sonhos dos jovens se tornem realidade? A outra: Como fazer para que os jovens se envolvam nos problemas que afligem o país? Vós, hoje, apontastes-nos o caminho e ensinastes-nos como responder a estas perguntas.

Exprimistes com a arte, com a música, com a riqueza cultural que mencionavas com tanta ufania... exprimistes uma parte dos vossos sonhos e realidades; em todas elas, se mostram modos diferentes de assomar-se ao mundo e fixar o horizonte: sempre com olhos cheios de esperança, cheios de futuro e cheios de ilusões. Vós, jovens, caminhais com dois pés como os adultos, de igual modo, mas, ao contrário dos adultos que os mantêm paralelos, vós colocais um atrás do outro, pronto a arrancar, a partir. Vós tendes tanta força, sois capazes de olhar com tanta esperança! Sois uma promessa de vida, que traz em si um certo grau de tenacidade,¹ que não deveis perder nem deixar que vo-la roubem.

Como realizar os sonhos, como contribuir para a solução dos problemas do país? Gostaria de vos dizer: não deixeis que vos roubem a alegria. Não deixeis que vos roubem a alegria. Não deixeis de cantar e expressar-vos de acordo com todo o bem que aprendestes das vossas tradições. Que não vos roubem a alegria! Como vos disse, há muitas maneiras de olhar o horizonte, o mundo, de olhar o presente e o futuro. Há muitos modos. Mas é preciso acautelar-se de duas atitudes que matam os sonhos e a esperança. Quais são? A resignação e a ansiedade. Duas atitudes que matam os sonhos e a esperança. São grandes inimigas da vida, porque normalmente nos impelem por um caminho fácil, mas de derrota; e a portagem que pedem para passar é muito cara; é muito cara. Paga-se com a própria felicidade e até

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr Francisco, Exort. ap. pós-sinodal Christus vivit, 139.

com a própria vida. Resignação e ansiedade: duas atitudes que roubam a esperança. Quantas promessas de felicidade vazias, que acabam por mutilar vidas! Certamente conheceis amigos, conhecidos – ou pode mesmo ter acontecido convosco – que, em momentos difíceis, dolorosos, quando parece que tudo lhes cai em cima, ficam prostrados na resignação. É preciso estar muito atento, porque esta atitude «faz com que te encaminhes pela estrada errada. Quando tudo parece estar parado e estagnante, quando os problemas pessoais nos preocupam, as dificuldades sociais não encontram as devidas respostas, não é bom dar-se por vencido». Não é bom dar-se por vencido! Repeti: Não é bom dar-se por vencido!

Sei que a maioria de vós gosta muito de futebol. É verdade? Recordo um grande jogador destas terras que aprendeu a não se resignar: Eusébio da Silva, a pantera negra. Começou a sua vida desportiva no clube desta cidade. As graves dificuldades económicas da sua família e a morte prematura do seu pai não impediram os seus sonhos; a sua paixão pelo futebol fê-lo perseverar, sonhar e continuar para diante... chegando a marcar 77 golos para este clube de Maxaquene! Não faltavam razões para se resignar... e ele não se resignou.

O seu sonho e vontade de jogar lançaram-no para diante, mas igualmente importante foi encontrar com quem jogar. Bem sabeis que, numa equipa, não são todos iguais, nem fazem as mesmas coisas ou pensam da mesma maneira. Não. Cada jogador tem as suas caraterísticas, como podemos descobrir e desfrutar neste encontro: vimos de tradições diferentes e inclusive podemos falar línguas diversas, mas isto não impediu de nos encontrarmos. Muito se sofreu e continua a sofrer, porque alguns se julgam no direito de determinar quem pode «jogar» ou não: quem deve ficar «fora do campo». Um direito injusto. E passam a vida dividindo e contrapondo, e a fazer a guerra. Hoje vós, queridos amigos, sois um exemplo, sois um testemunho de como devemos agir. Testemunho de unidade, de reconciliação, de esperança. Como uma equipa de futebol. Como empenhar-se pelo país? Tal como estais a fazer agora, permanecendo unidos independentemente daquilo que vos possa diferenciar, procurando sempre a oportunidade de realizar os sonhos por um país melhor, mas... juntos. Juntos. Como é importante não

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> *Ibid.*, 141.

esquecer que a inimizade social destrói. Juntos! [todos: a inimizade social destrói]. E uma família destrói-se pela inimizade. Um país destrói-se pela inimizade. Juntos! [todos: a inimizade social destrói]. O mundo destrói-se pela inimizade. E a inimizade maior é a guerra. Porque são incapazes de se sentar e falar. Sede capazes de criar a amizade social.<sup>3</sup>

Recordo o provérbio que diz: «Se quiseres chegar depressa, caminha sozinho; se quiseres chegar longe, vai acompanhado». [Repetimo-lo: «Se quiseres chegar depressa, caminha sozinho; se quiseres chegar longe, vai acompanhado»] Trata-se sempre de sonhar juntos, como estais a fazer hoje. Sonhai com os outros, nunca contra os outros; sonhai como sonhastes e preparastes este encontro: todos unidos e sem barreiras. Isto faz parte da «nova página da história» de Moçambique.

Futebol, equipes, jogar juntos. Jogar juntos ensina-nos que, inimiga dos sonhos e do compromisso, não é apenas a resignação, mas também a ansiedade. Resignação e ansiedade. A ansiedade: esta «pode tornar-se uma grande inimiga, quando leva a render-nos, porque descobrimos que os resultados não são imediatos. Os sonhos mais belos conquistam-se com esperança, paciência e determinação, renunciando às pressas. Ao mesmo tempo, é preciso não se deixar bloquear pela insegurança: não se deve ter medo de arriscar e cometer erros». É normal! As coisas mais belas formam-se com o tempo e, se algo não te saiu bem à primeira, não tenhas medo de voltar a tentar, uma vez e outra. Não tenhas medo de te equivocar! Podemos equivocar-nos mil vezes, mas não caiamos no erro de parar porque há coisas que não correram bem à primeira. O pior erro seria abandonar, por causa da ansiedade, os sonhos e a vontade de um país melhor.

Por exemplo, tendes diante dos olhos aquele belo testemunho dado por Maria Mutola, que aprendeu a perseverar, a continuar a tentar, apesar de não ver cumprido o seu anseio da medalha de ouro nos três primeiros Jogos Olímpicos que disputou; sucessivamente, na quarta tentativa, esta atleta dos 800 metros alcançou a sua medalha de ouro nas Olimpíadas de Sidney. Tentar, tentar. A ansiedade não a deixou absorta em si mesma; os seus nove títulos mundiais não a fizeram esquecer-se do seu povo, das suas raízes, mas continuou a olhar pelas crianças necessitadas de Moçambique. Como o desporto nos ensina a perseverar nos nossos sonhos!

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr *ibid.*, 169.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> *Ibid.*, 142.

Gostaria de acrescentar outro elemento importante. Não à ansiedade, não à resignação e agora outro elemento importante: não deixem de fora os vossos idosos.

Também os vossos idosos podem ajudar para que os vossos sonhos e aspirações não estiolem, não sejam arrebatados pelo primeiro vento da dificuldade ou da impotência. Os idosos são as nossas raízes. Podemos dizê-lo todos? Os idosos são as nossas raízes. As gerações anteriores têm muito a dizer-vos, a propor-vos. É verdade que às vezes nós, os idosos, o fazemos de forma impositiva, como advertência, metendo medo. É verdade, às vezes metemos medo ou pretendemos que façais, digais e vivais exatamente como nós. É errado. Vós tereis de fazer a vossa própria síntese, mas escutando, valorizando aqueles que vos precederam. Não foi isto o que fizestes com a vossa música? Ao ritmo tradicional de Moçambique, a marrabenta, incorporastes outros modernos, e nasceu o pandza. O que escutáveis, o que víeis cantar e dançar a vossos pais e avós, assumiste-lo como próprio. Este é o caminho que vos proponho: um caminho «feito de liberdade, entusiasmo, criatividade, horizontes novos, mas cultivando ao mesmo tempo as raízes que nutrem e sustentam». 5 Os idosos são as nossas raízes [todos: Os idosos são as nossas raízes].

Todos estes são pequenos elementos que podem dar-vos o apoio necessário para não vos encolherdes nos momentos de dificuldade, mas abrirdes uma brecha de esperança; brecha que vos ajudará a pôr em jogo a vossa criatividade e encontrar novos caminhos e espaços para responder aos problemas com o gosto da solidariedade.

Muitos de vós nasceram sob o signo da paz, uma paz laboriosa que passou por momentos diversos: uns mais claros e outros de provação. A paz é um processo que também vós sois chamados a fazer avançar, estendendo sempre as vossas mãos especialmente àqueles que estão a passar momentos difíceis. Grande é o poder da mão estendida e da amizade que se joga no concreto! Penso no sofrimento daqueles jovens que chegaram cheios de sonhos à procura de trabalho na cidade, e hoje estão sem teto, sem família e sem encontrar uma mão amiga. Como é importante aprendermos a ser uma mão amiga e estendida! Este gesto, o gesto da mão estendida. Todos juntos! O gesto da mão estendida [todos: o gesto da mão estendida].

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> *Ibid.*, 184.

Obrigado! Procurai crescer na amizade também com aqueles que pensam de maneira diferente, para que a solidariedade cresça entre vós e se torne na melhor arma para transformar a história. A solidariedade é a melhor arma para transformar a história.

Mão estendida, que nos lembra também a necessidade de nos comprometermos com o cuidado da nossa Casa Comum. Sem dúvida alguma, fostes abençoados com uma beleza natural estupenda: florestas e rios, vales e montanhas e tantas praias lindas.

Infelizmente, há poucos meses sofrestes o embate de dois ciclones, vistes as consequências do descalabro ecológico em que vivemos. Muitos abraçaram já o imperioso desafio de proteger a nossa Casa, contando-se entre eles tantos jovens. Temos um desafio: proteger a nossa Casa Comum.

Permiti que vos comunique uma última reflexão: Deus ama-vos e, com esta afirmação, estamos de acordo todas as tradições religiosas. «Para Ele, és realmente valioso; tu não és insignificante. Importa-Se contigo, porque és obra das suas mãos. (...) Porque te ama. Procura ficar um momento em silêncio, deixando-te amar por Ele. Procura calar todas as vozes e alarido interior, e para um momento nos seus braços amorosos». Façamo-lo juntos agora [permanecem uns momentos em silêncio].

«É o amor do Senhor, que se entende mais de levantamentos que de quedas, mais de reconciliação que de proibições, mais de dar nova oportunidade que de condenar, mais de futuro que de passado».<sup>7</sup>

Eu sei que vós acreditais neste amor que torna possível a reconciliação. Muito obrigado e, por favor, não vos esqueçais de rezar por mim. Que Deus vos abençoe.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Ibid., 115.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Ibid., 116.

# Ш

Occursus cum Episcopis, presbyteris, viris et mulieribus religiosis, cum consecratis, catechistis necnon animatoribus in cathedrali Templo Immaculatae Conceptionis BMV (Maputi).\*

Amados irmãos Cardeais, Irmãos Bispos, Queridos sacerdotes, religiosas, religiosos e seminaristas, Prezados catequistas e animadores de comunidades cristãs, Caros irmãos e irmãs, boa tarde!

Agradeço a saudação de boas-vindas de Dom Hilário em nome de todos vós. Com afeto e grande reconhecimento, vos saúdo a todos. Sei que fizestes um grande esforço para estar aqui. Juntos, queremos renovar a resposta à chamada que uma vez fez arder os nossos corações e que a Santa Mãe Igreja nos ajudou a discernir e confirmar com a missão. Obrigado pelos vossos testemunhos, que falam das horas difíceis e sérios desafios que viveis, reconhecendo limitações e debilidades; mas também admirando a misericórdia de Deus. Fiquei contente ao ouvir dizer, da boca duma catequista: «Somos uma Igreja inserida num povo heroico». Obrigado! Um povo, que se entende de sofrimentos, mas mantém viva a esperança. Com este são orgulho pelo vosso povo, que convida a renovar a fé e a esperança, queremos renovar o nosso sim hoje. Como fica feliz a Santa Mãe Igreja ao ouvir-vos manifestar o amor ao Senhor e à missão que vos deu! Como ela fica contente ao ver o vosso desejo de voltar sempre ao «primitivo amor»! Peço ao Espírito Santo que vos dê sempre a lucidez de chamar a realidade pelo seu nome, a coragem de pedir perdão e a capacidade de aprender a ouvir o que Ele nos quer dizer.

Queridos irmãos e irmãs, gostemos ou não, somos chamados a encarar a realidade como ela é. Os tempos mudam e devemos reconhecer que muitas vezes não sabemos como inserir-nos nos novos tempos, nos novos cenários; podemos sonhar com as «cebolas do Egito»,² esquecendo que a

<sup>\*</sup> Die 5 Septembris 2019.

 $<sup>^{1}</sup>$  Ap 2, 4.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Nm 11, 5.

Terra Prometida está à frente, não atrás, e neste lamento pelos tempos passados, vamo-nos petrificando, vamo-nos «mumificando». E não é bom! Um bispo, um sacerdote, uma irmã, um catequista mumificados não está bem! Em vez de professar uma Boa Nova, o que anunciamos é algo cinzento que não atrai nem inflama o coração de ninguém. Esta é a tentação.

Encontramo-nos nesta catedral, dedicada à Imaculada Conceição da Virgem Maria, para compartilhar como família aquilo que nos acontece; como família, que nasceu naquele sim que Maria deu ao anjo. Ela, nem por um momento olhou para trás. Quem narra estes acontecimentos do início do mistério da Encarnação é o evangelista Lucas. No seu modo de o fazer, talvez possamos descobrir resposta para as perguntas que fizestes hoje – bispos, sacerdotes, irmãs, catequistas... Faltaram as dos seminaristas! [riem] – e encontrar também o estímulo necessário para responder com a mesma generosidade e solicitude de Maria.

São Lucas apresenta em paralelo os acontecimentos relacionados com São João Batista e com Jesus Cristo; pretende que, no contraste, descubramos aquilo que se vai apagando do modo de ser de Deus e do nosso relacionar-nos com Ele no Antigo Testamento, e o novo modo que nos traz o Filho de Deus feito homem. Um modo no Antigo Testamento, que se apaga, e outro modo novo que traz Jesus.

É evidente que, nas duas Anunciações – a de João Batista e a de Jesus –, há um anjo. Entretanto, numa, a aparição dá-se na Judeia, na mais importante das cidades – Jerusalém – e não acontece num lugar qualquer, mas no templo e, dentro dele, no Santo dos Santos; dirige-se a um varão e... sacerdote. Ao passo que o anúncio da Encarnação é feito na Galileia, a mais remota e conflituosa das regiões, numa pequena aldeia – Nazaré –, numa casa e não na sinagoga ou lugar religioso, feito a uma leiga e... mulher. Não a um sacerdote, nem a um homem. O contraste é grande. Que mudou? Tudo. Tudo mudou. E, nesta mudança, está a nossa identidade mais profunda.

Perguntáveis que fazer com a crise de identidade sacerdotal, como lutar contra ela? A propósito, o que vou dizer relativamente aos sacerdotes é algo que todos (bispos, catequistas, consagrados, seminaristas) somos chamados a cultivar e fomentar. Di-lo-ei para todos.

Perante a crise de identidade sacerdotal, talvez tenhamos que sair dos lugares importantes e solenes; temos de voltar aos lugares onde fomos chamados, onde era evidente que a iniciativa e o poder eram de Deus. Nenhum de nós foi chamado para um lugar importante, nenhum. Às vezes sem querer, sem culpa moral, habituamo-nos a identificar a nossa atividade quotidiana de sacerdotes, religiosos, consagrados, leigos, catequistas com certos ritos, com reuniões e colóquios, onde o lugar que ocupamos na reunião, na mesa ou na aula é de hierarquia; parecemo-nos mais com Zacarias do que com Maria. «Creio não exagerar se dissermos que o sacerdote é uma pessoa muito pequena: a grandeza incomensurável do dom que nos é dado para o ministério relega-nos entre os menores dos homens. O sacerdote é o mais pobre dos homens - é verdade, o sacerdote é o mais pobre dos homens -, se Jesus não o enriquece com a sua pobreza; é o servo mais inútil, se Jesus não o trata como amigo; é o mais louco dos homens, se Jesus não o instrui pacientemente como fez com Pedro; o mais indefeso dos cristãos, se o Bom Pastor não o fortifica no meio do rebanho. [A fraqueza do sacerdote, do consagrado, do categuista...]. Não há ninguém menor que um sacerdote deixado meramente às suas forças; por isso, a nossa oração de defesa contra toda a cilada do Maligno é a oração da nossa Mãe: sou sacerdote, porque Ele olhou com bondade para a minha pequenez<sup>3</sup>». Irmãos e irmãs, voltar a Nazaré, voltar à Galileia pode ser o caminho para enfrentar a crise de identidade. Depois da sua ressurreição, Jesus convida-nos a voltar à Galileia, para O encontrar. Voltar a Nazaré, à primeira chamada, voltar à Galileia para solucionar a crise de identidade, para nos renovarmos como pastores-discípulos-missionários. Vós próprios faláveis de certo exagero na preocupação de gerar recursos para o bem-estar pessoal, por «caminhos tortuosos» que muitas vezes acabam por privilegiar atividades com uma retribuição garantida e criam resistências a dedicar a vida ao pastoreio diário. A imagem desta donzela simples na sua casa, em contraste com toda a estrutura do templo e de Jerusalém, pode ser o espelho onde vejamos as nossas complicações, as nossas preocupações que obscurecem e rarefazem a generosidade do nosso sim.

As dúvidas e a necessidade de explicações de Zacarias destoam com o sim de Maria que solicita apenas saber como se há de verificar tudo o que lhe vai acontecer. Zacarias não pode superar a preocupação de controlar

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Lc 1, 48.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Francisco, *Homilia na Missa Crismal*, 17 de abril de 2014.

tudo, não pode deixar a lógica de ser e sentir-se responsável e autor do que irá acontecer. Maria não duvida, não olha para Si mesma: entrega-Se, confia. É esgotante viver o vínculo com Deus como faz Zacarias, como um doutor da Lei: sempre cumprindo, sempre julgando que o salário é proporcional ao esforco feito, que é mérito meu se Deus me abençoa, que a Igreja tem o dever de reconhecer as minhas virtudes e esforcos. É extenuante, é esgotante viver o vínculo com Deus como faz Zacarias. Não podemos correr atrás daquilo que redunda em benefícios pessoais; os nossos cansaços devem estar mais relacionados com a nossa capacidade de compaixão. Tenho capacidade de compaixão? São compromissos nos quais o nosso coração estremece e se comove? Irmãos e irmãs, a Igreja pede capacidade de compaixão. Capacidade de compaixão: «alegramo-nos com os noivos que vão casar - a vida pastoral -; rimos com a criança que trazem para batizar; acompanhamos os jovens que se preparam para o matrimónio e para ser família; entristecemo-nos com quem recebe a extrema-unção no leito do hospital; choramos com os que enterram uma pessoa querida». <sup>5</sup> Consagramos horas e dias a acompanhar aquela mãe com SIDA, aquele menino que ficou órfão, aquela avó encarregada de tantos netos ou aquele jovem que veio para a cidade e está desesperado porque não encontra trabalho... «Tantas emoções! Se tivermos o coração aberto, estas emoções e tanto carinho cansam o coração do pastor. Para nós, sacerdotes, as histórias do nosso povo não são um noticiário: conhecemos a nossa gente, podemos adivinhar o que se passa no seu coração; e o nosso, sofrendo com eles, vaise desgastando, divide-se em mil pedaços, compadece-se e parece até ser comido pelas pessoas: "tomai, comei". Esta é a palavra que o sacerdote de Jesus sussurra sem cessar, quando está a cuidar do seu povo fiel: "tomai e comei, tomai e bebei..." E, assim, a nossa vida sacerdotal se vai doando no serviço, na proximidade ao povo fiel de Deus, etc., o que sempre, sempre cansa».6 Irmãos e irmãs, a proximidade cansa. Cansa sempre a proximidade ao santo povo de Deus. A proximidade cansa. É belo encontrar um sacerdote, uma irmã, um catequista.... cansados por causa da proximidade. Renovar a chamada passa, muitas vezes, por verificar se os nossos cansaços e preocupações têm a ver com um certo «mundanismo espiritual» ditado

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Francisco, *Homilia na Missa Crismal*, 2 de abril de 2015.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> *Ibid.*, 2 de abril de 2015.

«pelo fascínio de mil e uma propostas de consumo a que não conseguimos renunciar para caminhar, livres, pelas sendas que nos conduzem ao amor dos nossos irmãos, ao rebanho do Senhor, às ovelhas que aguardam pela voz dos seus pastores». Renovar a chamada, a nossa chamada, passa por optar, dizer sim e cansar-nos com aquilo que é fecundo aos olhos de Deus, que torna presente, encarna o seu Filho Jesus. Oxalá encontremos, neste saudável cansaço, a fonte da nossa identidade e felicidade! A proximidade cansa, e este cansaço é santidade.

Oxalá os nossos jovens descubram em nós que nos deixamos «tomar e comer», e seja isso mesmo o que os leva a interrogar-se sobre o seguimento de Jesus e que eles, deslumbrados com a alegria duma entrega diária não imposta mas maturada e escolhida no silêncio e na oração, queiram dar o seu sim. Tu que ainda te interrogas ou tu que já estás a caminho duma consagração definitiva dar-te-ás conta de que «a ansiedade e a velocidade de tantos estímulos que nos bombardeiam fazem com que não haja lugar para aquele silêncio interior onde se percebe o olhar de Jesus e se ouve a sua chamada. Entretanto receberás muitas propostas bem confecionadas, que parecem belas e intensas, mas com o passar do tempo, deixar-te-ão simplesmente vazio, cansado e sozinho. Não deixes que isto te aconteça, porque o turbilhão deste mundo arrasta-te numa corrida sem sentido, sem orientação, nem objetivos claros, e deste modo se malograrão muitos dos teus esforços. Procura, antes, aqueles espaços de calma e silêncio que te permitam refletir, rezar, ver melhor o mundo ao teu redor e então sim, juntamente com Jesus, poderás reconhecer qual é a tua vocação nesta terra».8

Aquele jogo de contrastes – a encarnação em Nazaré e a anunciação a Zacarias no Templo – que nos apresenta o evangelista Lucas, culmina no encontro das duas mulheres: Isabel e Maria. A Virgem visita a sua prima idosa e tudo é festa, dança e louvor. Há uma parte de Israel que entendeu a mudança profunda e vertiginosa do projeto de Deus: por isso aceita ser visitada, por isso o menino salta no ventre. Por um momento, numa sociedade patriarcal, o mundo dos homens retrai-se, emudece como Zacarias. Hoje também nos falou uma catequista, uma irmã, uma mulher moçambicana que nos recordou que nada vos fará perder o entusiasmo de

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Francisco, *Homilia na Missa Crismal*, 24 de março de 2016.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Francisco, Exort. ap. pós-sinodal Christus vivit, 277.

evangelizar, de cumprir o vosso compromisso batismal. A vossa vocação é evangelizar; a vocação da Igreja é evangelizar; a identidade da Igreja é evangelizar. Não é fazer proselitismo! O proselitismo não é evangelização. O proselitismo não é cristão. A nossa vocação é evangelizar. A identidade da Igreja é evangelizar. E esta nossa irmã representa todos os que saem ao encontro dos seus irmãos: tanto os que visitam como Maria, como os que, deixando-se visitar, aceitam de bom grado que o outro os transforme compartilhando a sua cultura, os seus modos de viver a fé e de a exprimir.

A inquietação por ti expressa mostra-nos que a inculturação será sempre um desafio, como a «viagem» entre estas duas mulheres que ficarão mutuamente transformadas pelo encontro e o serviço. «As Igrejas particulares hão de promover ativamente formas, pelo menos incipientes, de inculturação. Enfim, o que se deve procurar é que a pregação do Evangelho, expressa com categorias próprias da cultura onde é anunciado, provoque uma nova síntese com essa cultura. Embora estes processos sejam sempre lentos, às vezes o medo paralisa-nos demasiado». 9 O medo paralisa.

A «distância» entre Nazaré e Jerusalém é encurtada, torna-se inexistente por aquele sim de Maria. Porque as distâncias, os regionalismos e os partidarismos, a construção constante de muros, minam a dinâmica da encarnação, que derrubou o muro que nos separava.<sup>10</sup> Vós – pelo menos os mais velhos -, que fostes testemunhas de divisões e rancores que acabaram em guerras, tendes de estar sempre dispostos a «visitar-vos», a encurtar as distâncias. A Igreja de Moçambique é convidada a ser a Igreja da Visitação; não pode ser parte do problema das competências, menosprezos e divisões de uns contra os outros, mas porta de solução, espaço onde sejam possíveis o respeito, o intercâmbio e o diálogo. A pergunta formulada sobre o modo de comportar-se perante um matrimónio inter-religioso desafia-nos quanto a esta tendência persistente que temos para a fragmentação, para separar em vez de unir. E o mesmo se passa com o vínculo entre nacionalidades, entre raças, entre os do norte e os do sul, entre comunidades, sacerdotes e bispos. É desafio porque, até se desenvolver «uma cultura do encontro numa harmonia pluriforme», requer-se «um processo constante no qual cada nova geração está envolvida. É um trabalho lento, é um trabalho árduo

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 129.

<sup>10</sup> Cfr *Ef* 2, 14.

que exige querer integrar-se e aprender a fazê-lo». É o requisito necessário para a «construção de um povo em paz, justiça e fraternidade», para «o desenvolvimento da convivência social e a construção de um povo onde as diferenças se harmonizam dentro de um projeto comum». Tal como Maria caminhou para casa de Isabel, assim também nós da Igreja temos que aprender o caminho frente a novas problemáticas, procurando não ficar paralisados por uma lógica que contrapõe, divide, condena. Ponde-vos a caminho e buscai uma resposta para estes desafios pedindo a assistência segura do Espírito Santo. É Ele o Mestre capaz de mostrar os novos caminhos a percorrer.

Reavivemos, pois, a nossa chamada vocacional, façamo-lo sob este magnífico templo dedicado a Maria e que o nosso sim comprometido proclame as grandezas do Senhor e alegre o espírito do nosso povo em Deus nosso Salvador. E encha de esperança, paz e reconciliação o vosso país, o nosso querido Moçambique.

Peço-vos, por favor, que rezeis e façais rezar por mim. Que o Senhor vos abençoe e a Virgem Santíssima vele por vós. Obrigado!

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Ibid., 220.221.

 $<sup>^{12}</sup>$  Cfr Lc 1, 46-47.

# IV

# Visitatio Valetudinarii v.d. Zimpeto (Maputi).\*

Queridos irmãos e irmãs!

Muito obrigado pelo acolhimento caloroso e fraterno e também pelas palavras de Cacilda. Obrigado pela tua vida e testemunho, expressão de que este Centro de saúde polivalente – Santo Egídio de Zimpeto – é manifestação do amor de Deus, sempre pronto a insuflar vida e esperança onde abundam a morte e o sofrimento.

Saúdo cordialmente os responsáveis, os operadores sanitários, os enfermos com seus familiares, e todos os presentes. Vendo como tratais e acolheis com competência, profissionalismo e amor tantas pessoas doentes, particularmente pacientes com SIDA/HIV sobretudo mulheres e crianças, acode-me ao pensamento a parábola do Bom Samaritano.

Todos os que passaram por aqui, todos os que vêm com desespero e angústia são como aquele homem abandonado na beira da estrada. E, aqui, vós não passastes ao largo, não continuastes pelo vosso caminho como fizeram outros (o levita e o sacerdote). Este Centro mostra-nos que houve quem parou e sentiu compaixão, quem não cedeu à tentação de dizer «não há nada a fazer», «é impossível combater esta praga» e se animou a buscar soluções. Vós, como disse Cacilda, ouvistes aquele grito silencioso, quase inaudível, de inúmeras mulheres, de tantos que viviam envergonhados, marginalizados, julgados por todos. Por isso alargastes esta casa – onde o Senhor vive com aqueles que estão na berma da estrada – aos doentes de cancro, tuberculose e a centenas de desnutridos, sobretudo crianças e jovens.

Assim todas as pessoas que, de várias formas, fazem parte desta comunidade sanitária tornam-se expressão do Coração de Jesus, para que ninguém pense «que o seu clamor caíra em saco roto. (...) [São] um sinal de solidariedade para quantos passam necessidade a fim de sentirem a presença ativa dum irmão ou duma irmã. Não é de um ato de delegação que os pobres precisam, mas do envolvimento pessoal de quantos escutam o seu brado. A solicitude dos crentes não pode limitar-se a uma forma de

<sup>\*</sup> Die 6 Septembris 2019.

assistência – embora necessária e providencial num primeiro momento –, mas requer aquela atenção amiga que aprecia o outro como pessoa e procura o seu bem ».¹ Ouvir este clamor levou-vos a perceber que não era suficiente um tratamento médico, embora necessário; por isso, vos debruçastes sobre a problemática em toda a sua integridade para devolver a dignidade às mulheres e crianças, ajudando-as a projetar um futuro melhor.

Neste campo imenso, que se vos foi abrindo graças ao contínuo «escutar», também experimentastes a vossa limitação, a carência de meios de todos os tipos. O programa, que implementastes e vos conectou com outros lugares do mundo, é um exemplo de humildade, por terdes reconhecido os vossos limites, e de criatividade para trabalhar em rede. O empenho gratuito e voluntário de tantas pessoas de diversas profissões, que têm prestado a sua valiosa colaboração para formar operadores locais, encerra em si mesmo um enorme valor humano e evangélico.

Entretanto é maravilhoso constatar como esta escuta dos mais frágeis dos pobres, os enfermos, nos põe em contacto com outra parte do mundo frágil: penso nos «sintomas de doença que notamos no solo, na água, no ar e nos seres vivos. Por isso, entre os pobres mais abandonados e maltratados, conta-se a nossa terra oprimida e devastada, que "geme e sofre as dores do parto" 2». Como ensinam as esculturas de arte makonde, as *ujamaa* com várias figuras agarradas umas às outras onde prevalece a união e a solidariedade sobre o indivíduo, devemos dar-nos conta de que somos, todos, parte dum mesmo tronco. Vós fostes capazes de perceber isso, e esta escuta levou-vos a procurar meios sustentáveis na busca de energia, bem como na recolha e reserva de água; as vossas opções de baixo impacto ambiental são um modelo virtuoso, um exemplo a seguir à vista da urgência imposta pela deterioração do planeta.

O texto do Bom Samaritano conclui deixando o ferido na «estalagem», entregando ao estalajadeiro parte do pagamento e prometendo-lhe o resto quando voltar. Mulheres como Cacilda, as cerca de 100.000 crianças que podem escrever uma nova página da história livres do HIV/SIDA, e muitas outras pessoas anónimas que hoje sorriem, porque foram curadas com dignidade na sua dignidade, são parte do pagamento que o Senhor vos deixou:

 $<sup>^{\</sup>rm 1}$ Francisco, Mensagem para o II Dia Mundial dos Pobres, 18 de novembro de 2018, n. 3.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Rm 8, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Francisco, Carta enc. Laudato si', 2.

presenças-brinde que, saindo do pesadelo da doença, sem esconder a sua condição, transmitem esperança a muitas pessoas, com aquele «eu sonho» contagiam a tantos que precisam de ser recolhidos da berma da estrada. A outra parte ser-vos-á retribuída pelo Senhor «quando Ele voltar», e isto deve encher-vos de alegria: quando nós formos embora, quando voltardes às tarefas diárias, quando ninguém vos aplaudir nem exaltar, continuai a receber aqueles que chegam, saí à procura dos feridos e derrotados nas periferias... Não esqueçamos que os seus nomes, escritos no céu, têm junto deles uma inscrição: estes são os benditos de meu Pai. Renovai esforços, permitindo que aqui se continue a «dar à luz» a esperança. Aqui dá-se à luz a esperança.

Que Deus vos abençoe, queridos doentes e familiares, e a quantos vos assistem com tanto carinho e vos encorajam a continuar. Que Deus vos abençoe.

# V

Sancta Missa pro progressione populorum in campo institutionis athleticae v.d. Zimpeto (Maputi).\*

Amados irmãos e irmãs!

Ouvimos no Evangelho de Lucas uma passagem do Sermão da Planície. Depois de escolher os seus discípulos e ter proclamado as Bem-aventuranças, Jesus acrescenta: «Digo-vos a vós que Me escutais: "Amai os vossos inimigos" ».¹ Uma palavra dirigida hoje também a nós, que O escutamos neste Estádio.

Di-lo com clareza, simplicidade e firmeza traçando uma senda, um caminho estreito que requer algumas virtudes. Porque Jesus não é um idealista, que ignora a realidade; está a falar do inimigo concreto, do inimigo real, que descrevera na Bem-aventurança anterior: <sup>2</sup> aquele que nos odeia, expulsa, insulta e rejeita como infame.

Muitos de vós podem ainda contar, em primeira pessoa, histórias de violência, ódio e discórdias; alguns, em sua própria carne; outros, de alguém conhecido que já cá não está; e outros ainda pelo temor de que feridas do passado se repitam e tentem apagar o caminho de paz já percorrido, como em Cabo Delgado.

Jesus não nos convida a um amor abstrato, etéreo ou teórico, redigido em escrivaninhas para discursos. O caminho que nos propõe é o que Ele percorreu primeiro, o caminho que O fez amar aqueles que O traíram, julgaram injustamente, aqueles que O matariam.

É difícil falar de reconciliação, quando ainda estão vivas as feridas causadas durante tantos anos de discórdia, ou convidar a dar um passo de perdão que não signifique ignorar o sofrimento nem pedir que se cancele a memória ou os ideais.<sup>3</sup> Mesmo assim, Jesus convida a amar e a fazer o bem. E isto é muito mais do que ignorar a pessoa que nos prejudicou ou esforçar-se por que não se cruzem as nossas vidas: é um mandato que visa

<sup>\*</sup> Die 6 Septembris 2019.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Lc 6, 27,

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> 6, 22.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cfr Francisco, Exort. ap. Evangelii gaudium, 100.

uma benevolência ativa, desinteressada e extraordinária para com aqueles que nos feriram. Mas Jesus não fica por aí; pede-nos também que os abençoemos e rezemos por eles; isto é, que o nosso falar deles seja um bendizer, gerador de vida e não de morte, que pronunciemos os seus nomes não para insulto ou vingança, mas para inaugurar um novo vínculo que leve à paz. Alta é a medida que o Mestre nos propõe!

Com tal convite, Jesus quer encerrar para sempre a prática tão usual – ontem como hoje – de ser cristão e viver sob a lei de talião. Não se pode pensar o futuro, construir uma nação, uma sociedade sustentada na «equidade» da violência. Não posso seguir Jesus, se a ordem que promovo e vivo é «olho por olho, dente por dente».

Nenhuma família, nenhum grupo de vizinhos ou uma etnia e menos ainda um país tem futuro, se o motor que os une, congrega e cobre as diferenças é a vingança e o ódio. Não podemos pôr-nos de acordo e unir-nos para nos vingarmos, para fazermos àquele que foi violento o mesmo que ele nos fez, para planearmos ocasiões de retaliação sob formatos aparentemente legais. «As armas e a repressão violenta, mais do que dar solução, criam novos e piores conflitos». A «equidade» da violência é sempre uma espiral sem saída; e o seu custo, muito alto. Há outro caminho possível, porque é crucial não esquecer que os nossos povos têm direito à paz. Vós tendes direito à paz.

Para tornar o seu convite mais concreto e aplicável no dia-a-dia, Jesus propõe uma primeira regra de ouro ao alcance de todos – «como quereis que os outros vos façam, fazei-lho vós também»<sup>5</sup> – e ajuda-nos a descobrir o que é mais importante nesta reciprocidade de trato: amar-nos, ajudar-nos e emprestar sem esperar nada em troca.

«Amar-nos»: diz-nos Jesus. E Paulo traduz isso como «revestir-nos de sentimentos de misericórdia e de bondade». O mundo desconhecia – e continua sem conhecer – a virtude da misericórdia, da compaixão, matando ou abandonando deficientes e idosos, eliminando feridos e enfermos, ou divertindo-se com os sofrimentos dos animais. Também não praticava a bondade, a amabilidade, que nos move a considerar o bem do próximo tão querido como o próprio.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> Ibid., 60.

 $<sup>^{5}</sup>$  Lc 6, 31.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Col 3, 12.

Superar os tempos de divisão e violência supõe não só um ato de reconciliação ou a paz entendida como ausência de conflito, implica também o compromisso diário de cada um de nós ter um olhar atento e ativo que nos leva a tratar os outros com aquela misericórdia e bondade com que queremos ser tratados; misericórdia e bondade sobretudo com aqueles que, pela sua condição, rapidamente acabam rejeitados e excluídos. Trata-se de uma atitude, não de débeis, mas de fortes, uma atitude de homens e mulheres que descobrem que não é necessário maltratar, denegrir ou esmagar para se sentirem importantes; antes pelo contrário... E esta atitude é a força profética que o próprio Jesus Cristo nos ensinou ao querer identificar-Se com eles <sup>7</sup> e ao mostrar-nos que o serviço é o caminho.

Moçambique possui um território cheio de riquezas naturais e culturais, mas paradoxalmente com uma quantidade enorme da sua população abaixo do nível de pobreza. E por vezes parece que aqueles que se aproximam com o suposto desejo de ajudar, têm outros interesses. E é triste quando isto se verifica entre irmãos da mesma terra, que se deixam corromper; é muito perigoso aceitar que a corrupção seja o preço que temos de pagar pela ajuda externa.

«Não seja assim entre vós». Com as suas palavras, Jesus impele-nos a ser protagonistas de outro trato: o do seu Reino. Aqui e agora, sementes de alegria e esperança, paz e reconciliação. O que o Espírito vem impelir não é um ativismo transbordante, mas, antes de tudo, uma atenção prestada ao outro, reconhecendo-o e valorizando-o como irmão até sentir a sua vida e a sua dor como a nossa vida e a nossa dor. Este é o melhor termómetro para descobrir as ideologias de todo e qualquer tipo que tentam manipular os pobres e as situações de injustiça ao serviço de interesses políticos ou pessoais. Só assim poderemos ser, no lugar onde nos encontrarmos, sementes e instrumentos de paz e reconciliação.

Queremos que reine a paz nos nossos corações e no palpitar do nosso povo. Queremos um futuro de paz. Queremos que «reine em vossos corações a paz de Cristo», 10 como justamente dizia a carta de São Paulo. Ele usa um verbo que vem do mundo do desporto e faz referência ao árbitro que

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Cfr Mt 25, 35-45.

 $<sup>^{8}</sup>$  Mt 20, 26; cfr vv. 26-28.

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Cfr Evangelii gaudium, 199.

 $<sup>^{10}</sup>$  Col 3, 15.

decide as coisas discutíveis: «que a paz de Cristo seja o árbitro em vossos corações». Se a paz de Cristo é o árbitro nos nossos corações, então quando os sentimentos estão em conflito e nos achamos indecisos entre dois sentidos opostos, «façamos o jogo» de Cristo. A decisão de Cristo manter-nos-á no caminho do amor, na senda da misericórdia, na opção pelos mais pobres, na salvaguarda da natureza. No caminho da paz. Se Jesus for o árbitro entre as emoções em conflito do nosso coração, entre as decisões complexas do nosso país, então Moçambique tem garantido um futuro de esperança; então o vosso país cantará «a Deus, com gratidão e de todo o coração, salmos, hinos e cânticos inspirados».<sup>11</sup>

# ACTA CONGREGATIONUM

# CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

#### **VERONENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Maria Hedvigis Zivelonghi, Sororis professae Congregationis Filiarum a Iesu (1919-1949)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Impossibile quidem mihi videtur: tantus est enim animi mei ardor quia Iesus me elegit ut sancta fierem, ut semper una cum Eo nunc et in aeternitatem manerem!».

Sic Serva Dei Maria Hedvigis Zivelonghi dixit religiosam familiam Filiarum a Iesu ingrediens. Haec verba non solum significabant brevem voluntatis declarationem vehementissimi animi motus, sed verum vitae propositum constituebant.

Serva Dei die 26 mensis Aprilis anno 1919 in pago v.d. Gorgusello di Breonio, prope Veronam est nata. Una cum ea et Angela gemina soror orta est. Eodem die sorores sunt baptizatae. Familia erat bene de rebus domesticis constituta, quamvis regimen vitae simplex esset et res praecipuas consideraret. Iis in adiunctis serenis ac benevolis Hedvigis et Angela secundum fidem et secundum christiana principia apte institutae sunt. Serva Dei iam ab infantia indolem firmam et eodem tempore apertam ac promptam intitutioni et religiosae experientiae ostendit. Hoc in itinere illustranda sunt praecipua momenta eius christianae initiationis: ad eucharisticam mensam anno 1926 primitus accessit confirmationisque sacramentum anno 1932 accepit.

Hedvigis ludum frequentavit, deinde ad scholas magistrales tam inferiores quam superiores studia sua perfecit et anno 1940 diplomate ad docendum exornata est. Primum munus in schola primaria pagi vulgo *Negrar*, prope Veronam, exercuit. Interea Tertio Ordini Sancti Francisci adhaesit et suam spiritualem inquisitionem auxit, quia magis magisque clara signa vocationis

ad consecratam vitam percipiebat. Casus eius in vita magni fuit momenti, quod enim cognovit Institutum Filiarum a Iesu et docere in schola harum sororum prope domum praecipuam Veronae incepit. Ut aptius duceret vocationem ad divinum propositum, voluit etiam consilium accipere a reverendo domino Ioanne Calabria, qui hodie inter sanctos numeratur.

Post diligentissimum iudicium, maturatum in oratione ac in laeta navitate vitae christianae, clare suam religiosam vocationem inter Filias a Iesu adimplendam intellexit. Hac re parentum permissu anno 1942 communitatem, veluti postulans, ingressa est. Expleto postulatus tempore, die 14 mensis Septembris anno 1942 noviciatum inchoavit, religiosam vestem induit nomenque Mariae suo addidit.

Secundo noviciatus anno intercurrente, anno 1943, missa est ad communitatem Massae Veternensis ut in schola primaria doceret. Die 14 mensis Septembris anno 1944 vota emisit primae religiosae professionis, deinde ad communitatem pagi v. *Cerna*, prope Veronam, est missa. Ob bellum novae difficultates et paupertates exortae sunt: monialium communitas operam dedit ut pueris et familiis auxilium praestaret, quae multis a necessitatibus premebantur, inter cetera Serva Dei docebat pueros, qui etiam ab aliis locis illuc migraverant.

Illis annis valetudo sororis Mariae Hedvigis infirmari incepit. Temporibus enim eximiae corporis viriumque defectionis succedebant, post quaedam requietis intervalla, nova tempora redintegrationis in valetudine; quam ob rem salubriora ad loca traducta est, scilicet ad pagum v.d. Dossobuono et ad Polponacium. Ad Massam Veternensem rediit ut Octobri mense anni 1945 doceret; per annum propter suam caducam valetudinem valde laboravit. Post plures aegrotationes gravi peripneumonia correpta est, quae postea in pleuritidem ingravescit cui denique accessit etiam tuberculosis, quae ei existimata est in valetudinario Massae Veternensis, in quo duos per menses degit. Postea umquam in valetudine restituta est. Post quosdam menses Veronae apud praecipuam domum suae Congregationis Serva Dei die 26 mensis Augusti anno 1946 recepta est in sanatorio v.d. La Grola prope pagum Sancti Ambrosii Vallis Pulicallae, in quo tres postremos annos vitae terrestris degit, beatitudinum spiritum vivens et ardenter cupiens omnibus ostendere Evangelium diligendo Iesum ac Mariam, sicut ostendunt tum eius commentarii tum multa testimonia.

Iis in rebus spirituale iter Servae Dei admodum maturavit in augescente participatione Crucis mysterii. Difficilibus in rebus suae vitae quibus offendebat umquam animum perdidit, sed constanter a fide firmissimam exhauriebat spem et renovatam vim interiorem, quae eam impellebat ad ardentem caritatem, ab omnibus una cum ea in sanatorio postremo tempore degentibus clare perspectam. Sic valuit ariditatis dolorisque tempora superare et in orationem, in meditationem, in adorationem divinae voluntatis et in caritatem actuosam maiore fiducia incumbere. Participatio ad Eucharistiam ei fuit verus pharus qui collustravit viam, vehementissima devotio ad Virginem Mariam comitata est eam in itinere coniunctionis cum Filio dilecto, promovens in ea perfectam adhaesionem Patris voluntati.

Eius spiritualis imago eminuit eximio vestigio Dei principatus eius in vita, quae animadvertebatur in constanti ac profundo desiderio sanctitatis. Eius ad Dominum adiunctio animo et cohaerentia exprimebatur, dum laetitiae ac serenitati eius actiones comitabantur. Indoli apertae, bono prospicienti ac consentienti accesserunt virtutes caritatis, suavitatis et clementiae. Uti in annis industriosae navitatis Serva Dei duci voluit a Spiritu Sancto, eodem modo heroica mansuetudine dolores obtulit postremae partis suae viae Crucis, quam vixit uti pretiosissimum tempus ad sponsalem vestem conficiendam. Etiam postremis in temporibus in sanatorio soror Maria Hedvigis aliis aegrotis testimonium perhibuit Dei bonitatis et necessitatum eius amoris, ipsos in corpore et maxime in spiritu iuvans.

Hoc modo eius gravis corporis consumptio, dolor in corpore et in animo, qui magis magisque increbuit, et denique ipsa mors ei fuerunt "pretiosus anulus", laetitia offerendus Caelesti Sponso pro fratrum bono.

Die 10 mensis Martii anno 1949 prima accidit haemoptysis et eodem die Serva Dei, uti semper voluerat, vota perpetua in articulo mortis nuncupavit. Die autem 18 mensis Martii anno 1949 soror Maria Hedvigis suam brevem vitam clausit, clara fama sanctitatis eircumdata.

Huius famae causa, a die 16 mensis Septembris anno 2003 ad diem 14 mensis Septembris anno 2004 apud Curiam ecclesiasticam Veronensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 29 mensis Aprilis anno 2005 est approbata. Exarata *Positione*, disceptatum est consuetas secundum normas an Serva Dei heroum in gradum virtutes exercuisset. Positivo cum exitu, die 16 mensis Ianuarii anno 2018 Peculiaris Congressus Consultorum

Theologorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 15 mensis Maii anno 2018 congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Amato praefui, Servam Dei heroicum in modum virtutes theologales, cardinales et adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Mariae Hedvigis Zivelonghi, Sororis professae Congregationis Filiarum a Iesu, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Maii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. 23 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### BUSCODUCENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Ioannis Baptistae Berthier, Sacerdotis professi Instituti Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette et Fundatoris Congregationis Missionariorum a S. Familia (1840-1908)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Cupio ut omnes cordis mei motus ad vos dirigantur adeo ut nihil amplius terrestre amem naturali amore».

Verba haec, ad Virginem Mariam intenta et die religiosae professionis scripta, marianam spiritualitatem Servi Dei Ioannis Baptistae Berthier designant. Etiam fervor apostolicus eius in devotione erga Beatam Virginem inspirationem, viam et constans alimentum invenit.

Servus Dei in Gallico loco v.d. Châtonnay die 24 mensis Februarii anno 1840 est ortus. Primus septem filiorum, validam institutionem religiosam in familia accepit, vitam paroecialem participavit, litterarum ludum frequentavit in natali loco et, signis sacerdotalis vocationis perceptis, seminarium Gratianopolis, dioecesis suae videlicet, est ingressus. Modus vivendi, etsi quadam indolis timiditate signata, semper probus, liberalis ac benignus erga omnes exstitit.

Praesertim post peregrinationem ad sanctuarium v.d. *La Salette*, anno 1862, Institutum Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette ut religiosus est ingressus. Die 20 mensis Septembris eiusdem anni ordinatus est sacerdos et die 8 mensis Septembris anno 1865 religiosam professionem emisit, quam ob infirmam valetudinem ter in aliud tempus reiciebat.

Per quosdam annos praedicationi missionibus popularibus ruralibus in regionibus meridionalis Galliae, praecipue in dioecesi sua, ministerio reconciliationis, spiritualibus exercitationibus, peregrinationibus animandis et futuris missionaribus formandis se dedit. Multa opera theologica et spiritualia scripsit, quae bonam pervulgationem obtinuerunt. Anno 1884 adsistens, secretarius generalis, capituli generalis monitor et superior in civitate v.d. Loèche electus est.

Illis annis tamen, considerans spirituales condiciones societatis quae magis magisque ab Ecclesia excedebat et maxime necessariam advertens solidam formationem ad sacerdotium etiam adultorum vocationum, novum institutum fundare statuit. Itaque anno 1895 condidit in Neerlandiensi loco

v.d. *Grave* Congregationem Missionariorum a Sacra Familia, ad missionale munus, vocationum curam et familiarum pastoralem actuositatem fovendam.

Ob oppositionem, et aliquando vera persecutionem, quas Gallica administratio exercebat contra Ecclesiam, praesertim contra Ordines religiosos, Servus Dei terram Neerlandiensem eligere suasit. Post quasdam initii difficultates, Congregatio consolidabatur et Servus Dei animationi vocationali se dicare potuit et alumnorum seminarii institutioni, iucunde ac austere vivens una cum illis. Infirma valetudo anxietatis erat ei fons, sed numquam eum ab operibus presbyteris et fundatoris abduxit.

Pater Berthier res adversas et pericula fortiter suscepit. Prudens, constans et impiger, serviit fratribus humiliter ac ferventer, in illis agnoscens vultum Domini, fontem et culmen cogitationis et operationis, spei et actuositatis.

Singulari sollertia ad effectum perduxit proposita et mentis incitationes, quas Dei gratia in eo movebat. Humilitate et fiducia sustinuit et superavit tempora spiritualis ariditatis et totum se precationi dedit, meditationi et propriae adorationi. Eucharistica celebratio fuit ei authenticum lumen quod viam ei demonstrabat et mariana devotio comitata est eum in itinere, eius fovens humanitatem erga illos qui ei occurrebant. Vitam asceticam ducens, aedificavit virtutum ordinem, Verbum Dei ac temporis postulata audiens. Severus ac eodem tempore indulgens, duxit animarum multitudines evangelicam perfectionem quaerentes, quam ipsemet mirabili assiduitate secutus est.

Servus Dei terrenum decursum die 16 mensis Octobris anno 1908, ob arteriarum inflammationem, perfecit. Corpus eius, primum sepultum in *Grave*, translatum est in locum *La Salette* anno 1995, videlicet centesimo ab Instituti fundatione.

Propter eius sanctitatis famam, Processus ordinarius in Curia ecclesiastica Buscoducensi a die 21 mensis Decembris anno 1950 ad diem 18 mensis Martii anno 1953 celebratus est, cuius iuridicam validitatem haec Congregatio de Causis Sanctorum decreto diei 5 mensis Iunii anno 1953 recognovit. *Positione* parata, die 24 mensis Februarii anno 1996 sessio habita est Consultorum Historicorum. Deinde disceptatum est, secundum consuetudinem, an Servus Dei gradu heroico virtutes exercitavisset. Positivo cum exitu die 5 mensis Octobris anno 2017 Congressus Peculiaris Consultorum Theologorum locum habuit. Die 15 mensis Maii anno 2018 Patres Cardinales et Episcopi, in Sessione Ordinaria cuius ego, Cardinalis Angelus Amato,

praesidens fui, recognoverunt Servum Dei gradu heroico virtutes theologales et cardinales et adnexas exercitavisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Ioannis Baptistae Berthier, Sacerdotis professi Instituti Missionariorum Dominae Nostrae a La Salette et Fundatoris Congregationis Missionariorum a S. Familia, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Maii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### CORDUBENSIS IN ARGENTINA

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Eleonorae a Sancta Maria (in saeculo: Isorae Mariae Ocampo), Monialis professae Ordinis Sancti Dominiei (1841-1900)

#### DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Inveni, quem diligit anima mea; tenui eum nec dimittam» (Ct 3, 4).

Servae Dei Eleonorae a Sancta Maria (in saeculo: Isorae Mariae Ocampo) inusitata spiritalis experientia viam Sacrarum Scripturarum Sponsae Cantici Canticorum repetiit et se in absoluta sui consecratione ad Christum Sponsum confirmavit.

Serva Dei die 14 mensis Augusti anno 1841 in pago v.d. Cerro Famatina iuxta Rioiam in Argentina, in regione quae olim quassabatur a civilibus commutationibus, est orta. Baptismum domi eodem die recepit. Eius familia medii erat ordinis, praediorum dominorum qui in societate valde aestimati erant: pater enim erat iuris consultus, illa in societate Argentinae et Americae Latinae multis difficultatibus oppressa admodum navus.

Pueritiam in oppido Sañogasta transcurrit in quo adhuc puellula pietatis, paupertatis, amoris et humanitatis erga pauperiores spiritum ostendit. Deo ac Virgini Mariae omnimode placere: hoc a pueritia eius fuit propositum. Iuvenis fuit contemplativa ac animo perspicua, in fide crevit etiam felicibus adiunctis familiae, in qua cotidie conveniebatur ad rosarii orationem recitandam.

Cum octavum aetatis suae annum ageret, matrem amisit: hoc Servae Dei summi momenti fuit, enim Virginem Mariam veluti propriam matrem elegit. Tredecim annos natam pater conduxit ad oppidum Rioianum, iuxta domum cuiusdam consobrini. Ibi plus quam lustrum mansit et invenit mundana adiuncta, quae eius naturae contemplativae eiusque devotis pietatis exercitiis, silentii et solitudinis si non hostilia saltem indifferentia fuerunt.

Duodeviginti annos nata, ob civiles commutationes eius familiam secum involventes Serva Dei ad Sanctum Ioannem una cum patre et minore sorore se transtulit. Nova sedes aptior videbatur ad pietatis vitam fovendam. Isora magis magisque suam vocationem a Deo dispositam cognovit; hac re vehementiorem fecit suam spiritualitatem maxime per crebrissimam accessionem ad sacramentum reconciliationis, ad Sanctam Missam et per operas

misericordiae praecipue erga infirmos. Quamvis familiares obstarent, anno 1868 intra Dominicanas moniales Sanctae Catharinae Senensis Cordubae ingressa est et religiosum nomen Eleonorae a Sancta Maria suscepit. Die 7 mensis Iulii subsequentis anni religiosam emisit sollemnem professionem.

Serva Dei in monasterio ferventer et congruenter vitam degit, suo confessori oboediens Autobiographiam conscripsit quae nobis magnitudinem eius interioris itineris demonstrat. Hoc fundabatur super absolutum Dei principatum eius in vita, ex quo praestantissimum sanctitatis desiderium generabatur. Eius additio ad Dominum exprimebatur eius animositate et cohaerentia, dum sensus laetitiae et serentitatis eius actiones comitabatur. Naturali humanitati ac mundi felicis expectationi in ea caritatis, suavitatis et comprehensionis sensus accesserunt.

Monachali in communitate soror Eleonora fastigia communionis cum Domino adepta est. Caritatem in consorores penitus exercuit, humilioribus etiam muneribus functa est, enim infirmarum ministra ac adiutrix in cella penaria fuit. Firmiter virtutes excoluit: clementia ac humilitas eius in vultu refulgebant, nava cum constantia, in pace, laetitia et suavitate vixit; hoc magnam animi aequitatem postulat necnon humanam maturitatem et praecipue amorem erga Deum et proximum. Vicit dubitationes ac moras se ipsam omnino fiduciose divinae voluntati committens atque totam vitam quaerendo Sponsi vultui dicavit.

Post vitam in cotidiana fidelitate exactam, mense Novembri anno 1900 acri peripneumonia correpta est, quae eam ad mortem perduxit die 28 sequentis mensis Decembris.

Considerata eius fama sanctitatis, a die 1 mensis Octobris anno 2003 ad diem 14 mensis Augusti anno 2004, apud Curiam ecclesiasticam Cordubensem in Argentina Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 2 mensis Martii anno 2009 est approbata. Parata *Positione*, consuetas secundum normas disceptatum est an heroum in modum Serva Dei virtutes exercuisset. Fausto cum exitu, die 15 mensis Februarii anno 2018 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus celebratus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 15 mensis Maii anno 2018 congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Amato praefui, Servam Dei heroicum in gradum virtutes theologales, cardinales et adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Eleonorae a Sancta Maria (in saeculo: Isorae Mariae Ocampo), Monialis professae Ordinis Sancti Dominici, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Maii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **GULUENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Norberti (in saeculo: Ioannes McAuliffe), Fratris professi Instituti Fratrum a Sacro Corde (1886-1959)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«[Iesus] duos nobis tradit vultus, vel potius unum, scilicet Dei qui in multos refertur. Quoniam in unoquoque fratre, potissimum in magis parvulo, debili, intuto et indigenti, ipsa Dei imago adest» (Franciscus, Adhortatio Apostolica Gaudete et exsultate, 61).

Quaerens vultum Domini in humillimis fratribus totam vitam egit Servus Dei Norbertus (in saeculo: Ioannes McAuliffe), extraordinarius institutor ministerio pro evangelizatione et humana promotione plene deditus.

Servus Dei in vico v.d. Manhattan Novi Eboraci die 30 mensis Septembris anno 1886 est ortus. Pater eius Daniel, Hibernus origine, magis quam triginta annos ante in Foederatas Civitates Americae Septentrionalis se transtulerat. Mater Ioannis secunda erat uxor Danielis et illi quinque donavit filios, qui ad alium puerum e praecedenti coniugio natum accesserunt. Servus Dei baptismum accepit die 7 sequentis mensis Novembris. Paucos post annos tamen parentes e vita excesserunt, biennio unus ab altera, ita ut Ioannes et alius parvus frater orphanotrophio Sororum Dominicanarum in loco Sparkill usi sunt.

Haec nova condicio vim habuit super indolem eius, fovens in illo vivam sui muneris conscientiam et praecipue eucharistica in spiritualitate excolens eum. Interdum Servus Dei signa vocationis ad consecratam vitam percepit et anno 1902 Institutum Fratrum Sacri Cordis ingressus est. Admissus in domum novitiatus urbis *Metuchensis*, in Statu Novocaesariensi, adhuc exstruendam, prima emisit vota anno 1903: illo tempore nomen sumpsit Norbertum.

Familia religiosa naturam habebat laicalem: qua propter, illis historicis adiunctis, Servus Dei institutionalia theologica studia non explicavit, sed immediate ad opera educativa et didactica destinatus est. Iter eius signatum est a scholastica experientia, quam is semper honoravit, praeparationem curans congruentibus, professionalibus titulis. Die 10 mensis Iulii anno 1910 professionem emisit perpetuam. Scholae in territoriis civitatum Indianae,

Missisipiae, Ludovicianae et Oclahomae viderunt eum zelo et ingenti erga discipulos amore operantem, qui sine intermissione non tantum eruditionem, sed etiam et praecipue divini Magistri imitationem proponebat.

Anno 1931 Servus Dei petivit particeps fieri missionis quae inchoanda erat in Africa. Post primam recusationem, superiores assensi sunt postulationi et ei mandaverunt regendam parvam communitatem fratrum in septentrionali regione Ugandae, illo tempore in tutela Britannicae auctoritatis. Anno 1931 Servus Dei una cum confratribus pervenit in urbem Guluensem, sedem Apostolicae Praefecturae a Missionariis Combonianis Cordis Iesu rectae: hic mansit usque ad mortem, praeter tempus secundi mundani belli, quod impulit et interclusit eum intra fines Foederatarum Civitatum Americae Septentrionalis.

In missione alacer fautor evasit tum in schola tum in societate. Postea nominatus generalis moderator Instituti in Africa orientali et sub regimine eius communitas non mediocriter crevit. Norbertus etiam magister novitiorum fuit et eos sollicitudine ac paterno curavit amore.

Amans Deum et incumbens in ministerium, frater Norbertus semper manifestavit liberalitatem erga proximum in litterarum ludis et communitatis nexu itemque erga eos qui ei occurrebant. Erant illi magnum robur et extraordinaria facultas omnes accipiendi, adultos ac infantes, ignorantes ac doctos, pauperes ac divites. Quotidiana in vita mirabiliter iungebat fecundam actuositatem cum intima experientia precationis, assidue quaerens voluntatem Dei.

Fortiter et constanter, certum et aequum propositum educandi effecit. Eius vivendi forma virtuosa evasit, quam ipse ex indole dulci ac serena, et praecipue ex probata et sedula communione cum Corde Iesu traxit. Praesertim, in paupere ac incommoda regione Africana, respondit voci Domini priusquam hominum quae eum ad actuositatem sollicitabat.

Die 3 mensis Iulii anno 1959 in loco *Alokolum*, in Uganda, Servus Dei fecundam vitam explevit. Ugandenses gentes omnes accurrerunt ad funus et sic patefecerunt conscientiam "sanctum obiisse".

Hac vigente sanctitatis fama, a die 16 mensis Iunii ad diem 13 mensis Iulii anno 1994 apud Curiam ecclesiasticam Guluensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 9 mensis Iunii anno 1995 est approbata. Exarata *Positione*, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus

Dei heroicum in modum virtutes excoluisset. Positivo cum exitu, die 23 mensis Iunii anno 2015 Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione congregati die 8 mensis Maii anno 2018, me Angelo Cardinale Amato praesidente, Servum Dei virtutes theologales, cardinales et adnexas heroicum in modum exercuisse agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Norberti (in saeculo: Ioannis McAuliffe), Fratris professi Instituti Fratrum a Sacro Corde, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Maii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus

L. \$3 S.

& Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### BARCINONENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Franciscae a Vulneribus Iesu (in saeculo: Columbae Antoniae Martí y Valls), Monialis professae II Ordinis Sancti Francisci Monasterii Divinae Providentiae Civitatis Betuloniae (1860-1899)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Livore eius sanati sumus» (Is 53, 5).

Extraordinaria amoris experientia, ab Isaia propheta in Messia crucifixo praeanuntiata, in corde Servae Dei Franciscae a Vulneribus Iesu (in saeculo: Columbae Antoniae Martí y Valls) resonavit. Mulier spei generosa navitate omnem mediocritatem vicit et vestigia divini Sponsi fidenter ac constanter percurrit evangelicam perfectionem adtingens.

Serva Dei Badalonae prope Barcinonem die 26 mensis Iunii anno 1860 nata est, apud sacrum fontem ei nomina Columbae Antoniae indita sunt. Humilis ac religiosissimae familiae tertia fuit ex septem filiis, quorum quattuor ante tempus mortui sunt. Sua in infantia secundum principia et mores christianos est instituta, maxime spiritus orationis et caritatis in ea iam a primis vitae annis floruerunt. Collegium Divinae Providentiae natali in oppido deinde Sororum Franciscanarum frequentavit atque eius institutio docilitate, modestia et spiritu auxilii eminuit. Sic ab omnibus valde aestimata est tam inter docentes et alumnas quam inter sacerdotes et episcopum.

Sacram confirmationem quarto anno aetatis suae acceperat et fere ad primam adulescentiam sacram ad mensam primitus accessit, id deliberationem confirmavit sese prorsus Domino dedendi, hoc desiderium absolutae suae consecrationis Deo corroboravit. Eius spiritualis moderator concessit ut crebrissime sanctam Eucharistiam ea acciperet, quod illo tempore ullo modo in usu erat. Cum vellet soror fieri, tamen pater eius contrarius fuit, sed adulta aetate Serva Dei ad effectum perducere potuit propositum suum uti clarissa monasterium Divinae Providentiae ingrediens. Die 3 mensis Octobris anno 1883 religiosa vota professa est nomen Francisca a Vulneribus Iesu suscipiens.

Etiam in hac nova vitae aetate eius spiritale propositum constans fuit et in sorores summa in benedictione redundavit. Singulari modo magnum spiritum caritaris ostendit multiplicibus in muneribus, quibus functa est, scilicet docentis, correctricis, adiutricis in cubiculo valetudinario, vicariae in choro, sacrarum custodis necnon magistrae noviciarum. Etiam extra communitatis moenia Serva Dei valde aestimata erat maxime a sacerdotibus et religiosis viris, qui eam censebant verum exemplum consecratae vitae. Spiritualia etiam accepit dona.

Universa eius exsistentia profundissima fide, commendatione providentibus Domini in manibus, amore erga egenos ac ministerio sua pro communitate omnino signata est. Serva Dei exemplariter in vita se gessit, aequa fuit natura, suavi more, extraordinaria ratione virtutes christianas exercuit. Fidelis suis in officiis, se obtulit pro ministerio erga suas consorores summa navitate omnia munera perficiendo. Etiam in aerumnis vim ac animum quaesivit in oratione, in eucharistica spiritualitate et in quadam singulari pietate in Beatam Virginem. Umquam animo cessit et serena prudentia omnia invenit ad singulam quaestionem solvendam. Eius amor erga Deum et erga proximum plenus erat, sincerus et sine exceptionibus, excitatus profundissimo desiderio perfectionis, coniuncto cum sensu humilitatis, summa reverentia omnes erga personas et constanti spiritu deditionis, maxime erga consorores, quas generose et benevole dilexit.

Alia eximia indoles, nom secundaria, eius spiritualitatis fuit spiritus mortificationis et reparationis, quae in ea favit intimae communioni Christi crucifixi cum plagis.

Francisca a Vulneribus Iesu mortua est die 4 mensis Iunii anno 1899. Fama sanctitatis, quae eam in vitam comitata est, post mortem permansit, quamvis eius sepulcrum patens haud esset, quia in ecclesia monasterii clausurae situm erat. Huius famae singularis casus evenit cum, exardente civili bello (1936-1939), milites rei publicae monasterium ingrederentur multaque sepulcra profanarent tamen illud Servae Dei non tetigerunt, quod sepulcrum sanctae considerabant.

Considerata fama santitatis, ab anno 1925 ad annum 1929 iuxta Curiam ecclesiasticam Barcinonensem Processus Ordinarius Informativus celebratus est, quem ab anno 1957 ad annum 1960 Processus Apostolicus secutus est, quorum iuridica validitas per decretum diei 29 mensis Octobris anno 1969 ab hac Congregatione de Causis Sanctorum est approbata. Parata Positione, consuetas secundum normas disceptatum est an Serva Dei heroum in modum virtutes exercuisset. Fausto cum exitu, die 7 mensis Novembris anno 2013 Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum est habitus. Patres Cardinales et Episcopi in Ordinaria Sessione diei 24 mensis Aprilis

anno 2018 congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Amato praefui, Servam Dei heroicum in modum virtutes theologales, cardinales et adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Franciscae a Vulneribus Iesu (în saeculo: Columbae Antoniae Martí y Valls), Monialis professae II Ordinis Sancti Francisci Monasterii Divinae Providentiae Civitatis Betuloniae, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Maii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus

L. 88 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **VICENTINA**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Petri Uccelli, Sacerdotis professi Piae Societatis Sancti Francisci Xaverii pro Exteris Missionibus (v.d. Missionari Saveriani) (1874-1954)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Fide vivamus, scilicet Evangelium legamus et explicemus, Dominum deprecantes ut nobis donet intellegendi vim ad illud cognoscendum et gratiam ad illud adhibendum».

Haec creberrima cogitatio, quam viva vox Servi Dei Petri Uccelli proponebat, bene paucis describit propositum vitae et sanctitatis eius: perlucidum iter ab initio usque ad finem, a lumine fidei rectum et in extraordinariam caritatis rationem effusum.

Servus Dei die 10 mensis Martii anno 1874 in pago v.d. Barco apud Regium in Aemilia natus est et eodem die baptismum recepit. Pauperrima condicio familiae eius ultra signata fuit a praecoci matris morte, cum Petrus adhuc puerulus erat. Pater, post novas nuptias, denuo uxorem amisit. Hi dolorosi eventus in indolem Petri vim habuerunt et fecerunt eum molliore animo erga afflictionem ac diligentem ad necessitates egenorum. Perceptis ab infantia signis vocationis ad sacerdotale ministerium, in dioecesano seminario se paravit et die 18 mensis Septembris anno 1897 presbyter ordinatus est.

Pastorale ministerium incipit in tribus diversis paroeciis: primum in pago Sancti Terentiani Curviaci, deinde ut archipresbyter-vicarius foraneus Pioli et postremo, anno 1902, capellanus Povilii. Usque ab initio emerserunt virtutes quae semper comitatae sunt vitam eius. In primis humilitas et aliae propensiones quae ab illa emanare videntur: paupertas, absoluta gratuitas, viva perceptio praesentiae Dei, vita ascetica, amplectens etiam corporalem poenitentiam ut sineret Iesum humana vitia devincere.

Mense Octobri anno 1900 Parmae conferentiam de Sinensibus martyribus participavit et clarum "desiderium-officium" Sinas petendi percepit, ad evangelizationem pergendam et forte sanguinem suum pro Christo effundendum. Quamobrem licentiam petivit a Parmensi episcopo Vidone Maria Conforti, hodie sancto, qui fundaverat institutum proprie missionarium, v.d.

Missionari Saveriani, ad operam evangelizationis explicandam, praesertim extremo in Oriente. Sic Petrus in novum Institutum intravit et, paulo post annum formationis, anno 1906 Sinas petivit.

Magna fuit eius navitas in illa ingenti regione expleta: Servus Dei ut debitor appropinquavit populo, illius animum intellegere conatus est, eius rationem vestiendi, manducandi, dormiendi est imitatus et ad illum plena humana necessitudine accessit. Praecipue exquisivit in illis semina Verbi, magni probans quod bonum est in illo culturali patrimonio. Etiamsi vehementer apostolicam actuositatem exercebat, Petrus numquam precationem, meditationem et assiduum studium Verbi Dei neglexit.

Reversus in Italiam ut alios missionarios formaret, Fundator destinavit eum Vicentinae communitati, ubi usque ad extremam vitae diem manebit. Hic maius reddidit officium, perseverans in missionaria experientia. Cum discipulis suis, quos tenere diligebat, multos pauperes, derelictos, dolentes, infirmos curavit. Expetitus est a durissimis peccatoribus, quoniam exemplum eius trahebat ad bonum et extraordinarium testimonium erat vitae plene consummatae pro Deo et proximo. Continua precatio et liberalitas in alios recipiendos viventem rerum veritatem coram oculis omnium constituit.

Homo simplex et iucundus, Servus Dei missionariam sollicitudinem clare perceperat usque ab initio ministerii sui. Liber paroecialis die presbyteralis ordinationis eius notat: «Die 19 mensis Septembris [anno 1897] primum celebrat Missam reverendus dominus Petrus Uccelli, qui iam nunc magnam manifestat voluntatem usque in Sinas volandi ad animas quaerendas». Petrus perlucide idoneus erat ad fratrum postulata audienda et, variis in locis ubi vixit, signum exstitit constans quoad spiritualem fervorem et socialia incrementa. Certo consilio ac audacia ad apostolicum propositum se dedit, ita ut secum traheret frequentes liberales animas, quas firma doctrina ac praecipue credibili personali testimonio duxit. Paulinum principium "caritas aedificat" (I Cor 8, 1) totius vitae eius fuit praecipua sententia: semper ipse conatus est fecunde agere fovens condicionem benignae acceptionis, solidarietatis et communionis. Fides eius viva in Christum qui eum incolit, adiuvavit eum ad serene et pacifice vivendum, etiamsi haud intellectus erat a nonnullis confratribus. Labores et corporis ac animi dolores numquam spiritum eius fregerunt, quoniam

in his rebus lumen humani eventus Dei homo facti inspexit. Iesum agnoscens in illis qui Deus ei crediderat, angustiis ac humanis difficultatibus benevole proximus fuit.

Servus Dei nolebat omnium oculos ad se convertere, sed ad Christum, quamobrem firmas devotiones commendabat, quae validum christianum progressum foverent et simul traditioni fideles se demonstrarent: Eucharistiae, Virgini Mariae, sancto Ioseph, cuius Servus Dei impiger fiet fautor, cultum eius diffundens.

Petrus Uccelli fecundum tempus terrestre die 29 mensis Octobris anno 1954 Vicetiae clausit. Maeror civitatis et accursus ad corpus eius exanime ingentis multitudinis aperte patefecerunt sanctitatis famam quae eum circumdabat. Funus vere fuit triumphum, cui omnes civiles ac religiosae auctoritates interfuerunt, sed praesertim ultimi et segregati, "illi qui longe erant a Deo", qui cordi sacerdotali Servi Dei privilegiatum praecipium obiectum constituebant.

Sanctitatis famae causa, a die 3 mensis Decembris anno 1997 ad diem 19 mensis Martii anno 2001 prope Curiam ecclesiasticam Vicentinam Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 5 mensis Aprilis anno 2002 est approbata. Exarata *Positione*, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroicum in modum virtutes excoluisset. Positivo cum exitu, die 14 mensis Septembris anno 2017 Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione congregati, die 8 mensis Maii anno 2018, me Angelo Cardinale Amato praesidente, Servum Dei virtutes theologales, cardinales et adnexas heroicum in modum exercuisse agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Petri Uccelli, Sacerdotis professi Piae Societatis Sancti Francisci Xaverii pro Exteris Missionibus (v.d. Missionari Saveriani), in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Maii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

 $footnotemark{B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### SANCTAE ROSAE DE OSOS

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Michaëlis Angeli Builes, Episcopi Sanctae Rosae de Osos, Fundatoris variarum Congregationum (1888-1971)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Evangelii gaudium [...] semper possidet alacrem motum exodi et doni, exeundi e se ipso, procedendi et seminandi usque denuo, usque ultra» (Franciscus, Adhortatio Apostolica *Evangelii gaudium*, 21).

Haec verba Papae Francisci, quae christianum apostolatum describunt, iter et spiritualitatem Servi Dei Michaëlis Angeli Builes illustrant. Ille, gratia et fortitudine Domini ductus, vitam transfiguravit in amoris oblationem pro fratribus, testis credibilis factus illius Evangelii cui serviit quodque nuntiavit.

Servus Dei in loco v.d. *Donmatías*, in Columbia, die 9 mensis Septembris anno 1888 est natus. Tres post dies baptismum recepit. Secundus e novem filiis, christiane institutus est in familia quae oeconomice exigua et religiose probata erat. Post aliquot annos familia se transtulit rure in urbem. Ibi Servus Dei ludus frequentare incepit, sed, exorto civili bello s.d. "mille dierum", ordinarium iter formativum relinquere debuit.

Anno 1897, Primae Communionis die, Michaël Angelus fortiter vocationem ad sacerdotium percepit: itaque, parocho adiuvante, studia resumpsit, sed auxilium suis in agrorum operis non intermisit. Duodeviginti annos natus seminarium ingressus est et, decursu formativo expleto, die 29 mensis Novembris anno 1914 sacerdos est ordinatus.

Initiale ministerium fuit vicarii paroecialis in variis incommodis regionibus: Valdivia, Santa Isabel et El Tigre. Haec loca pauperrima erant et immo incerta propter conspicuam morum depravationem populi, destituti per annos sine ulla pastorali cura. Similem condicionem Servus Dei in pago Nuestra Señora de los Remedios invenit, postrema mansione suorum locorum mutationum, ubi multi servi Africani adstabant metalla exercentes. Coram ampla rerum condicione, Michaël Angelus magno cum zelo in pastoralem actuositatem incubuit, etiam in gravi valetudinis discrimine.

Anno 1924 episcopus nominatus est Sanctae Rosae de Osos, dioecesis quae, instituta paucis annis ante, amplissimos habebat fines. Episcopatus eius per quadraginta annorum spatium producetur et singulari cura pau-

perum ac segregatorum, impigro labore erga populum, particulari studio pro sacerdotibus et pastoralibus operatoribus, plena abnegatione in Regni famulatu excellet.

Etiam per pastorales epistulas, praecipuas quaestiones dioecesis denuntiavit, tum sociales tum potissimum spirituales moralesque: exempli gratia alcoholismus, qui erat authenticum vulnus, divulgatio cogitationum ac morum adversus religionem christianam, praesentia francomurariorum et communistarum qui magis magisque Columbianam in societatem penetrabant. Etiam ob hanc rem, scholarum institutioni favit, catechesim excoluit, sacras peregrinationes excitavit, multas Congregationes religiosas incepit. Domi notus est ut *Episcopus Missionarius Columbiae*, id est vera indoles eius. Postremas Concilii Vaticani II sessiones participavit.

Servus Dei, annis in seminario institutionis, magna cum delectatione librum s. Teresiae a Iesu Infante Historia cuiusdam animae legerat, quod profundum tulerat effectum in spirituali itinere eius. Clare in vitae ratione desiderium sequelae Iesu Christi per sacerdotalem spiritualitatem eminet. Imitatio haec evenit viva ac personalis imago salvificae praesentiae «Illius qui ut ministraret venit», communicatio animi affectuum et electionum Domini pro fratribus. Fervens amor erga eucharisticum mysterium et filialis devotio erga Virginem Mariam certe in corde eius propositum oblivionis sui et famulatum proximi contulerunt. Modus simpliciter vivendi, evangelica caritate et insigni cura pauperum eminuit. Multi fuerunt qui in eo verum magistrum, amicum, virtutum humanarum ac christianarum fidelem testem invenierunt, praesertim illo politicarum socialiumque contentionum tempore.

Michaël Angelus Builes intimam cum Deo communionem habuit, quae probabat et sustinebat vehementem apostolicam eius actuositatem. Opera pastoralis illi fons gaudii evasit, sed etiam interioris doloris ob inexplicabilem animi frigiditatem magnae partis populi. In christiana perfectione quaerenda numquam animo cecidit et immo omnia in gratiae opportunitatem ad semper maiorem assensum voluntati Dei est interpretatus.

Infirmitatis longum tempus significavit extremos annos vitae eius. Servus Dei Medellii die 29 mensis Septembris anno 1971 pie in Domino obdormivit, quod est dies festus Sancti Michaëlis patroni eius.

Ob sanctitatis famam a die 29 mensis Septembris anno 2001 ad diem 29 mensis Septembris anno 2004 prope Curiam ecclesiasticam Sanctae Rosae

de Osos celebrata est Inquisitio dioecesana, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 19 mensis Ianuarii anno 2007 est approbata. Exarata *Positione*, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroicum in modum virtutes excoluisset. Positivo cum exitu, die 6 mensis Decembris anno 2016 Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione congregati, die 24 mensis Aprilis anno 2018, me Angelo Cardinale Amato praesidente, Servum Dei virtutes theologales, cardinales iisque adnexas heroicum in modum exercuisse agnoverunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Michaëlis Angeli Builes, Episcopi Sanctae Rosae de Osos et Fundatoris variarum Congregationum, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Maii, a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### VINDOBONENSIS

Beatificationis et Canonizationis Servae Dei Angelae Mariae a Corde Iesu (in saeculo: Mariae Caeciliae Autsch) e Congregatione Sororum Ss. Trinitatis (1900-1944)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Fides non modo Iesum contuetur, sed ex parte Iesu, eius oculis, contuetur: ipsius rationis videndi est participatio» (Franciscus, Lumen fidei, 18).

Serena perseverantia Serva Dei Angela Maria a Corde Iesu (in saeculo: Maria Caecilia Autsch) in vitam traduxit hanc intuitionem a Francisco Pontifice propositam, scilicet vere oculos suos in Iesum defixit, passionem eius pro mundo participavit fratresque Salvatoris eodem Corde dilexit.

Serva Dei Germanico in vico v.d. *Röllecken* die 26 mensis Martii anno 1900 nata, duos post dies sacrum ad fontem est lustrata. Quinta fuit septem filiorum, pueritiam in familia egit, a qua in humanitate et christianis moribus bene instituta est. Anno 1912 primitus ad sacram mensam accessit et deinde accepit confirmationem.

Ludis litterariis expletis, discipula fuit et institrix apud opificium textile, ibique optimum exemplum comitatis ac artis diligentissimae peritiae praebuit.

Anno 1930 operam reliquit et se transtulit primum Hagenam deinde in oppidum *Heinsberg*, ubi fratres eius habitabant. Hoc tempore suam religiosam vocationem maturavit sub moderamine parochi. Anno 1933 ingressa est communitatem Sororum SS. Trinitatis de Valentia in pago v. *Mötz*, sequenti anno novitiatum explevit et anno 1935 primam religiosam professionem edidit. Varia munera ei commissa sunt: curavit enim puerorum in asylis institutionem, direxit cursus artis acu pingendi pro puellis et adulescentibus mulieribus constitutos, infirmis assedit et interdum nonnullas rusticas operas exercuit.

Illo tempore in Hispania illae contentiones sociales iam accrescebant, quae ad dirum illud bellum civile inter annum 1936 et annum 1939 exarserunt, quod admodum difficiles relationes communitatis cum Valentina domu reddebat. Serva Dei una cum duobus consororibus missa est in pagum Gnadenwald, sed paulo post rediit pagum Mötz. Die 28 mensis Septembris anno 1938 perpetua vota emisit, nomen Angelam Mariam a Corde Iesu suscipiens.

Ipsa in Germania condicio politica admodum incerta et turbulenta facta est, tam ob violentas intemperantias regiminis Nazistarum, quam ob secundi belli totius mundi inceptum. Illis contentiosis in adiunctis Soror Angela, interea oeconoma facta, admodum curavit ne monasterium *Mötz* confiscaretur; ad hoc sententiam sustinuit de Hispanica aedificii proprietate.

Deinde a *Gestapo*, scilicet a Germanica secreta publicorum custodum formatione, deprehensa, postquam critice reprehendisset politicam Adolfi Hitler, hac re Oenipontino in carcere reclusa et postea sine ullo nec ficto quidem processu traducta est in campum ad captivos custodiendos, primum in *Ravensbrück* deinde in *Auschwitz* et denique in *Birkenau*; illis difficillimis in adiunctis operam dedit ut coqua et ut infirmorum ministra atque fidei humanitatisque testimonium illo etiam tempore obscuro perhibuit.

«Monialis exemplaris erat tam in oratione et coenobitica vita quam in operibus domesticis et communitatis. [...] Contemplativa in vita et coenobitica ad meliora semper agebat»: verba haec, a quodam teste relata, bene compendiant Servae Dei cotidianam rationem vitae. Eius humanae dotes, christianae virtutes necnon vitae consecratae insignia clare praestant eius in itinere.

Serva Dei ferventis orationis ac navae industriae vitam egit. Eius vitae ratio humilitate, paupertate, spiritu mortificationis, austeritatis ac castitatis significabatur. Eius caritas erga proximum, comitate et humanitate ditata, ab omnibus statim percepta est. Soror Angela ad heroicum exercitium virtutum pervenit maxime diris adiunctis persecutionis contingentibus, quibus ipsa est subiecta: numquam eius in labiis audiebantur verba vituperationis, sed semper et tantum ignoscentiae et amoris erga ipsum inimicum, quod quidem a multis hominibus christianam fidem haud profitentibus vel ab Ecclesia disiunctis et etiam ab ipsis carceris custodibus existimatum est. Naturalis eius laetitia in fide posita erat et in firmissima spe etiam in gravissimis difficultatibus eiusque ampla confirmatio voluntatis, ad evangelicam perfectionem semper directae, fuerunt continua pugnatio ad quasdam eius indolis asperitates expoliendas.

Crucis mysterium in spirituali ambitu eius vitae semper adfuit et evasit quidem fere promptitudo ad martyrium. Mulier fuit fortis, quae e peculiari devotione ad Cor Iesu didicit mansuetudinem et suavitatem erga omnes, aggressa est etiam adversationes et dolores, quos omnes sustulit humilitate ac fiducia in Dei providenti voluntate. Sollicitationes ad religiosam vitam

relinquendam ut se cum militibus auxiliaribus coniungeret successerunt in minarum saevitiam, temptatu eius religiosam fidem frangendi; sed neuter valuit eam flectere ut ea in campo ad captivos custodiendos mori maluit quam religiosam vitam relinquere.

Prompta usque ad martyrium, Soror Angela in campo captivis custodiendis *Birkenau* die 23 mensis Decembris anno 1944 pyrobolorum coniectione intercurrente, ob occlusionem cordis arteriae mortua est.

Fama sanctitatis perdurante, a die 8 mensis Martii anno 1990 ad diem 26 mensis Martii anno 1992 apud Curias ecclesiasticas Vindobonensem et Paderbornensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cui a die 28 mensis Ianuarii anno 1998 ad diem 30 mensis Martii anno 2000 Inquisitio Suppletiva successit, quarum omnium per Decretum diei 20 mensis Martii anno 2009 ab hac Congregatione de Causis Sanctorum editum iuridica validitas est approbata. Exarata *Positione*, consuetas secundum normas disceptatum est an Serva Dei heroum in gradum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 18 mensis Octobris anno 2016 Peculiaris Theologorum Consultorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi in Ordinaria Sessione diei 8 mensis Maii anno 2018, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Amato praefui, Servam Dei heroicum in modum virtutes theologales, cardinales et adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servae Dei Angelae Mariae a Corde Iesu (in saeculo: Mariae Caeciliae Autsch), e Congregatione Sororum Ss. Trinitatis, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Maii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. \$3 S.

Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **ROMANA**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Pii Dellepiane (in religione: Pii Stanislai), Sacerdotis professi Ordinis Minimorum (1904-1976)

# **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Fides in Christo nos salvat, quia in Eo vita funditus ad Amorem aperitur, qui nos antecedit et intrinsecus nos commutat, qui in nobis ac nobiscum agit» (Franciscus, Litterae Encyclicae Lumen fidei, 20).

Haud dubio congruens est cum hac cogitatione Papae Francisci indoles spiritualis Servi Dei Pii Dellepiane, qui constanter voluntatem Domini quaesivit, ambulavit in religiosae perfectionis via et quotidie animo co-haerenti dispositus erga actionem praevenientem et convertentem gratiae factus est.

Servus Dei in parte Ianuae v.d. *Marassi* die 4 mensis Ianuarii anno 1904 est ortus et sex post dies baptismum recepit. Magna familia eius ferventer fide vivebat et sic Pius validam institutionem humanam ac christianam adeptus est. Inde a puero mores exemplares manifestabantur: intelligentissimus, studiosus, firmus et serenus, prudens ac liberalis erga omnes, a precationis et poenitentiae spiritu ductus. In spirituali itinere christianae initiationis, anno 1914 sacramentum confirmationis excepit et primum ad eucharisticam mensam appropinquavit.

Adulescens et iuvenis, dum Academiam Pulchrarum Artium frequentabat, vocationem suam agnovit et die 13 mensis Octobris anno 1924 ingressus est communitatem Filiorum Sancti Francisci de Paula, in Sanctuario Nautarum Ianuae et conventu Iesu et Mariae. Fratres Minimi fraterne ac iucunde eum receperunt. Postea Servus Dei missus est ad Ariminum in prae-novitiatum, postea denuo Ianuam-Sanctuarium ad canonicum annum novitiatus incipiendum. Die 4 mensis Novembris anno 1926 primam religiosam professionem emisit et sibi nomen posuit Pium Stanislaum; sollemnem vero professionem die 26 mensis Decembris anno 1929. Sacerdos die 14 mensis Iunii anno 1930 est ordinatus.

Reditus est Ariminum ut postulantium institutor, confessor et spiritualis moderator multorum fidelium. Tres post annos Romam translatus est in communitatem Sancti Andreae Apostoli de Hortis ut vicarius paroecialis. A die 27 mensis Iunii anno 1933 usque ad annum 1948 paroecia Sancti Andreae Apostoli de Hortis et Sanctuarium Dominae Nostrae a Miraculo facta sunt campus floridissimus ac maximi momenti apostolatus eius, ad confessiones et spiritualem moderationem, ad infirmos ac morituros curandos et pauperum multitudines adiuvandas. Qui maxime Servum Dei frequentabant devoti erant "Filii spirituales" Patris Pii de Pietrelcina, hodie sancti, quorum Servus Dei putabatur unus e maioribus fratribus et fide dignissimis illius spiritualis familiae. Multa incepta pastoralia ac socialia acta sunt a Servo Dei, qui illo tempore amicitiam incepit cum Patre Pio promovens etiam "Coetus Orationis" ab ipso fundatos. Quindecim post annos denuo Ariminum petivit, perveniens propinquum Castrum Montisfloris ut rector sanctuarii Nostrae Dominae s.d. de Bonora et iterum Romam et deinde locum Massam Lubrensem prope Neapolim.

Inter varios famulatus actos a Patre Pio Dellepiane eminet etiam opera mendicii: praesertim Arimini operatus est ad pecuniam reperiendam ut conventus, grave laesus a rebus secundi totius mundi belli, reficeretur. Postremo Romae vixit. Maximam liberalitatem effudit pyrobolorum coniectione intercurrente super regionem Sancti Laurentii mense Iulio anno 1943: Servus Dei oeconomica et materialia auxilia connectebat cum religiosis solaciis quibus populum profunde ob rebus bellicis concussum sustinebat.

Spiritui Sancto obsequens et sincerae aspirationi ad sanctitatem fidelis, Servus Dei mirabiliter dilexit Dominum et plene exercuit regulam quam amplexerat ingrediendo Ordinem Minimorum. Simpliciter ac fideliter patefecit charisma Fundatoris eius, qui spiritualibus filiis obtulerat propositum "viventes Christi imagines" fieri, divinae voluntati credendo, pauperem agendo vitam et potissimum amando quadragesimalem modum vivendi et fovendo maiorem poenitentiae spiritum. Propter hoc oblatio et immolatio communes sunt Christi discipulis qui, in regula Sancti Francisci a Paula, offerunt se serene ac liberaliter huic consilio, gratias agentes Deo et auxilium afferentes animis. Pius Dellepiane ad summam liberalitatem pervenit et sese obtulit victimam sacrificalis expiationis Domino pro sacerdotum sanctificatione. Mores Servi Dei clare fuerunt magno modestiae ac severitatis spiritu, qui e profunda fide et praecipua electione pro Deo germinabant, quod est processus ad Eum facilius conveniendum, perluciditas vitae quae nimiae exteriori morum observantiae resistit.

Iter percurrens evangelici nuntii, Pius divinam voluntatem assidue quaesivit et illi pura mente adhaesit. Perseverans in oratione, semper subiectus
gratiae actioni et, oboediens ac quietus, pacem invenit intimam et summam.
Numquam questus est de superioribus vel confratribus et libenter ministerium suum egit, etiam et illud utile ac modestum stipem quaeritantis,
quod, inter caetera, illi opportunitatem praebebat multis ex omnibus socialibus ordinibus occurrendi. Semper operator reconciliationis ac concordiae, spiritualis animationis, pastoralis et socialis actuositatis exstitit. Testis
communionis cum Deo cotidiana in vita, omnes aedificavit zelo et animi
tranquillitate, quam cordibus infundebat.

Valetudo eius, numquam firma, senectute imminenti gravia signa infirmitatum monstravit, praecipue hypertensionem, astheniam, cordis circulatoriam discompensationem. Quamobrem, urgentibus propinquis, sororis hospitio usus, ubi, thrombosi correptus, die 12 mensis Decembris anno 1976 exstinctus est. Choralis participatio funeris eius ulterius confirmavit sanctitatis famam quae eum tota vita circumdabat.

Hac fama perpensa, apud Vicariatum Urbis a die 5 mensis Decembris anno 1995 ad diem 26 mensis Februarii anno 1999 instructa est Inquisitio dioecesana, cuius iuridicam validitatem approbavit haec Congregatio decretum edens die 8 mensis Novembris anno 1999. Apparata *Positione*, de more disceptatum est utrum Servus Dei virtutes heroico in gradu exercuisset. Faventem ferens sententiam, die 22 mensis Novembris anno 2016 habitus est Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum. Purpurati Patres et Episcopi die 8 mensis Maii anno 2018, in Ordinaria congregati Sessione, cui egomet Angelus Card. Amato praefui, edixerunt Servum Dei theologales, cardinales iisque adnexas virtutes heroum in modum exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Pii Dellepiane (in religione: Pii Stanislai), Sacerdotis professi Ordinis Minimorum, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 19 mensis Maii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus

L. \$3 S.

 $footnotemark{B}$  Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **MATRITENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Mariae Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, Christifidelis Laicae, Praelaturae personalis Sanctae Crucis et Operis Dei (1916-1975)

#### DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Serva Dei Maria Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, postrema ex quattuor filiis, nata est Matriti, e piis parentibus, die 12 mensis Decembris anno 1916, in die festo Beatae Mariae Virginis de Guadalupe. Doctoralem lauream obtinuit in Scientiis Chemicis, quas disciplinas deinde apud Lycaeum docere coepit. Anno 1944 postulavit ut in Opus Dei admitteretur "caelibatum apostolicum" servans. Sanctus Iosephmaria munera eidem commendavit moderandi quaedam incepta evangelizationis Matriti et Flaviobrigae. Anno 1950 Mexicopolim se contulit ut ea in natione labori apostolico Operis Dei inter mulieres initium daret. Ibidem igitur humanae et christianae multarum puellarum institutioni variis in civitatibus impense incubuit. Anno vero 1956, Dei Serva Romam se transtulit, ut Sancto Iosephmariae adiutricem operam praestaret in moderamine apostolatus mulierum Operis Dei. Propter gravem autem cordis infirmitatem sectionem chirurgicam subiit et anno 1958 Matritum rediit, ubi docendo operam dare perrexit et anno 1965 Lauream Pervestigationis in Chemica obtinuit, plenis quidem votis et addito insuper praemio extraordinario. Aegra valetudine erat, tamen docendi officio et apostolatui exercendo inter collegas, alumnas et amicas alacriter incubuit. Inter alia incepta, institutum studiorum de re domestica moderata est. Die 1 mensis Iulii anni 1975 subiit gravem chirurgicam sectionem, quia eius cardiopathia in peius versa erat. Perdurante periodo convalescentiae subitaneam crisim suffocationis passa est. Die vero 16 mensis Iulii, in festo Beatae Mariae Virginis de Monte Carmelo, animam Deo piissime reddidit. Anno 2017 Summus Pontifex Franciscus heroicitatem virtutum eius agnovit.

Sanctitatis fama qua in vita gaudebat magis magisque diffusa est et haud pauci sunt qui testificantur se a Domino gratias accepisse, quas intercessioni Servae Dei tribuunt. Inter notitias harum gratiarum spiritualium et materialium peculiariter eminuit sanatio, quae anno 2002 evenit, viri 76 annos nati a tumore maligno in pelle prope oculum dexterum. Aegrotus intercessionem postulaverat Mariae Guadalupe Ortiz de Landázuri ad sana-

tionem obtinendam et alias quoque personas rogaverat ut hac ipsa petitione Mariam Guadalupe adirent.

Nocte quadam, sollicitus propter imminentem chirurgicam sectionem ad cancrum exstirpandum, aegrotus fidenter postulavit a Serva Dei ut illam sectionem vitaret. Mane vero diei subsequentis ipse comperit laesionem tumoralem omnino decessam esse. De medicorum sententia, scite explanari nequit exstinctio tumoris cancerosi huius generis sine medica cura. Notandum est insuper aegrotum instanter sanatum esse.

Inquisitio dioecesana super hac sanatione instructa est in archidioecesi Barcinonensi, a die 25 mensis Maii anno 2007 ad diem 16 mensis Ianuarii anno 2008; die 24 mensis Octobris anno 2008 haec Congregatio iuridicam validitatem praedicti Processus decrevit. In adunatione habita die 5 mensis Octobris anno 2017, Medicorum Dicasterii Consilium censuit huiusmodi sanationem fuisse instantaneam, completam ac definitivam et declaravit ipsam secundum scientiam medicam explanari non posse. Die 1 mensis Martii anno 2018 Peculiaris Congressus Consultorum Theologorum locum habuit; Patres autem Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione die 5 mensis Iunii anno 2018 congregati sunt, me Card. Angelo Amato moderante. In utroque autem Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierna die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis Servae Dei Mariae Guadalupe Ortiz de Landázuri y Fernández de Heredia, Christifidelis Laicae Praelaturae personalis Sanctae Crucis et Operis Dei, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione cuiusdam viri a «cancro cutaneo ulcerato».

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 8 mensis Iunii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### RIOIENSIS

Beatificationis seu Declarationis Martyrii Servorum Dei Henrici Angeli Angelelli Carletti, Episcopi Rioiensis, Gabrielis Iosephi Rogeri Longueville, Sacerdotis Dioecesani, Caroli de Deo Murias, Sacerdotis professi Ordinis Fratrum Minorum Conventualium et Venceslai Pedernera, Christifidelis Laici et Patrisfamilias († 1976)

#### **DECRETUM SUPER MARTYRIO**

«Quis nos separabit a caritate Christi? Tribulatio an angustia an persecutio an fames an nuditas an periculum an gladius? Sicut scriptum est: "Propter te mortificamur tota die, aestimati sumus ut oves occisionis". Sed in his omnibus supervincimus per eum, qui dilexit nos» (Rm 8, 35-37).

Haec fervens Apostoli Pauli proclamatio humanam, christianam ac sacerdotalem historiam Servi Dei Henrici Angeli Angelelli Carletti et Sociorum illustrare potest, qui sua in vita validum testimonium perhibuerunt absolutae additionis in Dominum necnon generosae navitatis in ministerio pro fratribus praecipue debilioribus et indefensioribus. Servi Dei, qui Argentina cruenta persecutione saeviente anno 1976 Christo obtulerunt pulcherrimum testimonium fidei, excipientes hanc invitationem, amoris eius sustulerunt pericula, contumelias et damnationem iniustam usque ad sanguinis effusionem.

Parvus manipulus martyrum ducitur a Servo Dei Henrico Angelo Angelelli Carletti, episcopo Rioiensi. Is in regione civitatis v.d. Alta Córdoba eiusdem oppidi die 17 mensis Iulii anno 1923 natus, sacro fonte sequenti die 30 mensis Augusti lustratus est. Maturata vocatione ad sacerdotium anno 1938 Seminarium Nostrae Dominae Cordubae est ingressus. Die autem 9 mensis Octobris anno 1949 Romae sacro ordine auctus et die 12 mensis Decembris anno 1960 episcopus titularis Lystrensis electus necnon Auxiliaris Archiepiscopi Cordubensis in Argentina, die autem 12 mensis Martii anno 1961 episcopalem ordinationem suscepit. Anno 1968 ei dioecesis Rioiensis rectio commissa est, quae autem fines suos propagabat in pauperiores locos Argentinae, ibique tamen pastoralem actionem adhibuit et curavit ut sua electio praecipua semper esset in pauperes uti etiam Concilium Vaticanum II suo magisterio necnon documenta coetus episcoporum totius Americae Meridianae praeceperant: hoc subitaneum odium et inimicitia regiminis dictatorii in totam nationem saevientis convertit. Anno 1976 post Rei Publicae eversionem a militibus exactam, persecutio erga Servum Dei et suos collaborantes magis aperta ac violenta facta est, enim deprehensi sunt quidam sacerdotes et novae provisiones adhibitae sunt ad ecclesiae muneris exercitium impediendum. Die 4 mensis Augusti eiusdem anni postquam exequias Servorum Dei Caroli de Dios Murias et Gabrielis Longueville celebraverat dominus Angelelli in casum viarium incidit, qui eum ad mortem perduxit. Expirato regimine dictatorio, inchoavit poenalis processus qui anno 2014 sententiam prodiit in qua criminosa natura illius viarii casus comperta est, qui olim ab Argentinae potentioribus illis regiminis praemeditatus erat.

Servus Dei Gabriel Longueville, sacerdos fidei donum, natione Francus, in pago v.d. Étables in regione Ardescae die 18 mensis Martii anno 1931 natus et sequenti die 12 mensis Aprilis sacro fonte est lustratus. Die 26 mensis Septembris anno 1942 Sancti Caroli Seminarium Minus ad civitatem Annonay ingressus est et Octobri mense anno 1948 ad Seminarium Maius ivit. Dum ad studia sua attendit, ab anno 1952 ad annum 1954 militavit et rursus anno 1956 cum fuit Icosii. Post reditum in seminarium institutionem suam perfecit, die autem 29 mensis Iunii anno 1957 sacro ordine auctus est. Primum brevi tempore iuxta Seminarium Minus linguas docuit et anno 1968 missus est Argentinam in dioecesim Corrientensem et deinde ad Rioiensem. Illic toto corde adhaesit proposito pastorali domini Angelelli. Nominatus est vicarius cooperator ecclesiae paroecialis Salvatoris pagi Chamical, anno autem 1972 ei commissum est munus vicarii substituti. Cognovit ipse persecutionem, quae contra actionem pastoralem Henrici Angelelli suscepta erat, die 18 mensis Iulii anno 1976 una cum Patre Carolo Murias deprehensus et ficta accusatione est interfectus.

Servus Dei Carolus de Deo Murias, sacerdos ex Ordine Fratrum Minorum Conventualium, die 10 mensis Octobris anno 1945 Cordubae natus, sequenti die 25 mensis Novembris sacro fonte est lustratus. Postquam studuerat iuxta scholam a monialibus rectam Militare Lycaeum anno 1958 est ingressus. Cursu expleto, se ad facultatem ingeniariae artis adscripsit, haec tamen studia umquam perfecit, cum enim in eo ad maturitatem vocatio ad consecratam vitam perveniret et die 5 mensis Aprilis anno 1966 postulatum incepit. Decembri mense sequenti ad noviciatum admissus est et anno 1968 simplicem emisit professionem. Die 31 mensis Decembris anno 1971 sollemnem professionem edidit. Peracto cursu philosophico necnon theologico, uti praescriptum est, die 17 mensis Decembris anno 1972 per manus domini Angelelli sacro ordine auctus est. Sequentes tres annos duobus in paroeciis

degit munere vicarii cooperatoris fungens, ibique vehementissimam pastoralem operam provexit maxime in iuvenes et egeniores. A mense Martio ad mensem Iulium anno 1975 fuit in pago *Chamical* in Rioiensi dioecesi, quia illic propositum erat constituendi communitatem Ordinis Fratrum Minorum Conventualium. Anno 1976 stabiliter in ministerio illius dioecesis collocatus est et die 6 mensis Maii dominus Angelelli eum paroeciae pagi *Chamical* vicarium cooperatorem nominavit. Suis in homiliis fortiter incursavit iniquitates perpetratas a politicas institutiones olim regentibus. Vespere dominicalis diei 18 mensis Iulii, cum cibum vespertinum una cum quibusdam sororibus Instituti Sororum Sancti Ioseph sumebat, deperehensus est cum Servo Dei Gabriele Longueville a quibusdam viris qui se dicebant esse ministros publicae custodiae. Uterque eodem vespere est interfectus.

Servus Dei Venceslaus Pedernera, vir laicus ac paterfamilias, die 28 mensis Septembris anno 1936 in pago La Calera in Argentina natus, die 24 mensis Septembris anno 1938 sacro fonte lustratus est. Iam a pueritia operam dedit rusticis curis et anno 1961 in civitatem Mendoza se transtulit ut in quodam praedio operam daret. Mense Martio anno 1962 uxorem duxit Martham Raimundam Cornejo quo ex matrimonio genitae sunt Maria Rosa, Susanna Beatrix et Stella Martha. Primum procul a fide fuit deinde auditis sermonibus in quibusdam popularibus missionibus ad fidem rediit et assidue ad sacramenta accessit. Eodem tempore navavit in opera cooperationis ruralis et anno 1968 ingressus est coetum moderatorum illius regionis Motus Ruralis Argentinae Actionis Catholicae in regione Cuyo. Anno 1972 interfuit duobus cursibus ad institutionem ac profundius investigationem fovendam ab eadem associatione in pago La Rioja apparatis, deinde illum in locum se transtulit actuoso auxilio domini Angelelli suffultus. In Argentina illo tempore haec nava actio saepissime impediebatur, quia in seditionis suspicione erat, hoc maxime postquam militum dictatoria auctoritas Rei Publicae potita est, Servus Dei una cum suis familiaribus nonnullis minis exterritus est. Nocte inter diem 24 et 25 mensis Iulii anno 1976 dum domi commoratur, in insidias incidit graviter vulneratus, ad valetudinarium oppidi Chilecito deductus est ibique intra paucas horas mortali e vita excessit.

Fama martyrii horum quattuor Servorum Dei in Ecclesia cito increbuit, quam ob rem a die 31 mensis Maii anno 2011 ad diem 15 mensis Maii anno 2015 iuxta Curiam ecclesiasticam Rioiensem Inquisitio dioecesana Servorum Dei Caroli de Deo Murias, Gabrielis Longueville et Venceslai Pedernera celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 6 mensis Novembris anno 2015 est approbata. Inquisitio dioecesana autem Servi Dei Henrici Angeli Angelelli Carletti iuxta Curiam Ecclesiaticam Rioiensem a die 13 mensis Octobris anno 2015 ad diem 15 mensis Septembris anno 2016 celebrata est cuiusque iuridica validitas ab hac Nostra Congregatione per Decretum diei 19 mensis Maii anno 2017 est approbata. Rioiensis Episcopi rogatu, per huius Congregationis de Causis Sanctorum decretum diei 27 mensis Octobris anno 2016 utraque Causa in una coniuncta est. Exarata *Positione*, consuetas secundum normas disceptatum est an Servorum Dei verum fuisset martyrium. Die 15 mensis Maii anno 2018 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus fausto cum exitu habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 5 mensis Iunii anno 2018 congregati, cui egomet Angelus Cardinalis Amato praefui, supradictos Servos Dei interfectos esse ob suam fidem in Christum et in Ecclesiam agnoverunt.

De hisce omnibus rebus, referente subscripto Cardinale Praefecto, certior factus, Summus Pontifex Franciscus, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de martyrio eiusque causa Servorum Dei Henrici Angeli Angelelli Carletti, Episcopi Rioiensis, Gabrielis Iosephi Rogeri Longueville, Sacerdotis Dioecesani, Caroli de Deo Murias, Sacerdotis Professi Ordinis Fratrum Minorum Conventualium, et Venceslai Pedernera, Christifidelis Laici et Patrisfamilias, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 8 mensis Iunii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **MEXICANA**

Beatificationis et Canonizationis Ven. Servae Dei Mariae a Conceptione Cabrera viduae Armida, Christifidelis Laicae et Matrisfamilias (1862-1937)

#### DECRETUM SUPER MIRACULO

Venerabilis Serva Dei Maria a Conceptione Cabrera vidua Armida Mexicana in urbe Sancti Ludovici Potosiensis die 8 mensis Decembris anno 1862 nata est. Scholastica eius institutio ultra rudimenta haud progressa est; cum ad tertium decimum annum aetatis suae attigisset, futurum maritum Franciscum Armida frequentare incepit, cui nupsit anno 1884 et a quo novem filios peperit. Vulgo dicta "Conchita", Venerabilis exemplar fuit sponsae et matris. Post septem et decem annos vitae coniugalis, virum amisit et in viduitate vixit. Serva Dei spiritali vita crebuit magis magisque in contemplatione Sanctissimae Trinitatis incubuit, a Domino quasdam gratias singulares obtinuit: multa manuscripta sua praeterea profunditatem eius spiritualis itineris ostendunt. Quosdam spirituales moderatores habuit et dioecesana approbatione fundavit et excitavit varias societates: "Opera Crucis", "Apostolatum Crucis", "Religiosas Crucis Sacri Cordis Iesu", "Foedus Amoris cum Corde Iesu" et "Fraternitatem Sacerdotalem". Anno 1914 cum Venerabili P. Felice a Iesu Rougier operam suam dedit in fundatione Missionariorum Spiritus Sancti. Die 3 mensis Martii anno 1937, fama sanctitatis circumdata, mortua est post dolentissimum morbum, multis assessa a suis filiis et a multis religiosis viris ac mulieribus institutorum ab eadem incitatorum. Die 20 mensis Decembris anno 1999 sanctus Ioannes Paulus II eam Venerabilem declaravit.

Beatificationi prospiciens, Causae Postulatio iudicio huius Congregationis de Causis Sanctorum miram quandam viri sanationem subiecit, quae in Mexicana urbe Monterreyensi anno 2008 evenerat.

Iam ab anno 1993 hic vir percipere incepit spasmos, musculorum contractiones una cum infirmitate in deambulando, dolores in crure ac in sinistro brachio. Ad valetudinaria saepe accedere debuit ut curaretur, sed nullo fere cum effectu. Immo vero ab anno 2003 condiciones eius in peius admodum ruerunt et anno 2005 irrevocabiliter, ut ob acriories dolores et corporis functiones crebrissime ad valetudinaria accedere deberet.

Interea aegroti uxor, per cuiusdam amicae interventum Venerabilem cognovit. Amica tradidit Religiosis Mulieribus Crucis photographicam aegroti imaginem et eidem autem librum dedit de Conchitae vita cum parva imagine et reliquia eiusdem. Eamdem Venerabilem Servam ergo exorabant ad sanationem impetrandam. Post meridiem diei 22 mensis Maii anno 2008 datum est videre inopinatam remissionem spasmorum artuum sinistri lateris, absentiam contractionum, dilapsionem deformitatum artuum in flexione, motus omnes et corporis status qui paulo ante concipi non dabantur. Mane sequentis diei aegrotus sine impedimentis in cubiculo se movebat. Decesserunt etiam dolores et spasmi. Duos post dies vir a valetudinario bona in valetudine demissus est.

De hac sanatione, mira aestimata, apud Curiam ecclesiasticam Monterreyensem a die 11 mensis Martii anno 2011 ad diem 14 mensis Maii anno 2015
Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 15 mensis Aprilis anno 2016 est
approbata. Medicorum huius Dicasterii Consilium in sessione diei 23 mensis
Novembris anno 2017 declaravit sanationem celerem, perfectam, constantem
et ex legibus scientiae inexplicabilem fuisse. Die 1 mensis Martii anno 2018,
positivo cum exitu, Peculiaris Congressus Theologorum Consultorum actus
est. Die autem 5 mensis Iunii anno 2018 Patres Cardinales et Episcopi se
congregaverunt, me Angelo Cardinale Amato praesidente. Et in utroque Coetu, sive Consultorum sive Cardinalium et Episcoporum, posito dubio an de
miraculo divinitus patrato constaret, responsum affirmativum prolatum est.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de miraculo a Deo patrato per intercessionem Venerabilis Servae Dei Mariae a Conceptione Cabrera viduae Armida, Christifidelis Laicae et Matrisfamilias, videlicet de celeri, perfecta ac constanti sanatione cuiusdam viri a "malattia da ipereccitabilità del nervo periferico con grave limitazione funzionale e gravi contratture".

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 8 mensis Iunii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **PANORMITANA**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Petri Di Vitale, Christifidelis Laici (1916-1940)

## **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Adveniat regnum tuum, regna omnibus in cordibus, Iesu! Multa agerem et multa insuper ut Iesu Amor cognoscatur».

Haec Servi Dei Petri Di Vitale sententia clare eius ardentem amorem erga Iesum ostendit, necnon missionarium afflatum qui omnino fuit consentaneus vitae etsi brevi huius iuvenis seminaristae Panormitanae Ecclesiae.

Servus Dei, Vitalis et Annae Scimeca filius, Castrinovi Panormitana in provincia die 14 mensis Decembris anno 1916 inopi admodum e familia natus est. Petrus die 24 mensis Decembris, decem dies post ortum, iuxta sui pagi ecclesiam maiorem sacro fonte lustratus est. Secundum christiana praecepta feliciter institutus, quinto anno aetatis sacram confirmationem suscepit et primitus ad eucharisticam mensam accessit. Mense Iulio anno 1925 quamvis admissus sit ad quintam classem ludi studia intermittere debuit ut familiae suae subsidium ferret. Hac re operam suam rusticis curis incohavit praebere.

Interea in se prima signa sacerdotalis vocationis percipere incepit, quae favebantur etiam ab exemplo amitae monialis e Filiabus a Sacris Cordibus et cuiusdam patrui, fratris laici ex Ordine Fratrum Minorum Capuccinorum; hac re rediit ad Castrumnovum et ad studia rursus privatim incubuit sub disciplina archipresbyteri; sic licentiam ludi assecutus est. Expletis quattuor et decem annis aetatis Tertii Ordinis Sancti Francisci vestem induit. Anno 1931 tesseram socii petitoris Italicae Catholicae Actionis accepit et mense Iulii eiusdem anni uti scholae privatae alumnus admissionis examina sustinuit et feliciter superavit, ita ut posset secundae classi gymnasii se adscribere iuxta Panormitanum Archiepiscopale Seminarium Minore. Scholari in anno 1931 et 1932 secundam classem gymnasii frequentavit. Novembris in mense superatis omnibus examinibus statutis beneficium scholasticum scilicet bursam studiorum consecutus est. Die Immaculatae festo anno 1931 Servus Dei decimo quinto anno aetatis suae clericalem induit vestem. Anno 1932 se adscripsit Operae Domini Nostri Iesu Christi Regalitatis uti iure socius.

Sequenti anno, Iubileo Humanae Redemptionis recurrente, cum primus inter omnes alumnos classis esset, electus est inter Panormitanos Seminarii alumnos ut ad Summi Pontificis aditui interesset, peregrinationem ad Romam exagendo. Expleta tertia gymnasii classe, Seminarium Maius ingressus est ut iter suum institutionis perficeret.

Primis diebus mensis Maii anno 1934 inceperunt se ostendere quaedam valetudinis impedimenta, ob quae una cum condiscipulis suis conclusioni Congressus Eucharistici Agrigentini interesse nequit, preterea Rectoris consilio Seminarium relinquit quinque per menses et suum ad pagum rediit. Potuit valetudinem suam confirmare et quintam classem gymnasii frequentavit una cum prima classe lycei. Sed in anno scholae 1936-1937 Servus Dei tantum primi trimestris secundae lycei lectiones potuit audire, quia valetudo eo infirmata est ut ad Seminarii valetudinarium mitteretur muneremque etiam adiutoris infirmorum ministri gerendo. Deinde post breve temporis intervallum in sacerdotum convalescentiario stabiliter rediit ad Castumnovum.

Medicus, qui eum curabat, diagnosim edidit "syndromis intestini ac stomachi dolentis". Ob eius tenuem et precariam valetudinem chirurgicae sectioni subiici nequit. In pago Servus Dei archipresbyterum et sui confessarium auxilio laboris alacriter adiuvavit et actuose vehementerque apostolatum inter iuvenes gessit necnon de loci historia quaedam studia expedivit.

Servi Dei vita insignis fuit propter eius singularem adhaesionem Domini voluntati et propter haeroicum exercitium virtutum. Iuvenis seminarista agnoscendo et adorando maxime in Eucharistia Iesum Christum vehementissime dilexit una cum Beata Virgine Maria.

Inventa vocatione presbyteriali, omnia direxit ad tam desideratum ministerium, per orationem et studium ut omnes homines Iesum cognoscerent et amarent. In Seminario a condiscipulis acceptus et a superioribus sua gravitate et sincera intentione ad finem suum persequendo valde existimatus est. Ipse tamen propositum hoc in mundo nequit ad effectum perducere quia "Soror Mors" ante tempus eum salutavit. Debilitatus a morbo, suos dolores pro multis obtulit, qui non cognoscant vel ament Dominum, ipsummet praebuit uti victimam ut quidam ad Deum rediret. Limpidum ac efficax testimonium suae artissimae unionis cum Domino fuit eiusdem profundissima fides et serena dolorum tolleratio maxime in vitae extremis.

In aestate anni 1939 familia ruris in domuscula se traduxit, ut eius valetudini aliquo modo iuvaret. Lecto denique detentus, die 29 mensis Ianuarii

anno 1940, acceptis sacramentis, a matre sua assessus nomina Iesu et Mariae exclamans Servus Dei in Dominum mortali somno occubuit. Sequenti die exequiae celebratae sunt, quibus interfuerunt multissimae personae et multa fuerunt signa existimationis necnon sanctitatis famae.

Hac fama a die 6 mensis martii anno 1987 ad diem 25 mensis Iunii anno 1995 iuxta Curiam ecclesiaticam Panormitanam Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 25 mensis Octobris anno 1996 est approbata. Exarata *Positione*, die 16 mensis Novembris anno 2017, positivo cum exitu, Peculiaris Theologorum Congressus habitus est. Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione diei 3 mensis Iulii anno 2018, cui egomet ipse Angelus Card. Amato praefui, agnoverunt Servum Dei heroicum in gradum virtutes theologales, cardinales et adnexas exercuisse.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Petri Di Vitale, Christifidelis Laici, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B.

Praefectus

L. \$3 S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI
Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### FLORENTINA

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Georgii La Pira, Christifidelis Laici (1904-1977)

#### **DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS**

«Ne illa communis ac levis dicatur sententia profitens politicam esse rem turpem! Non licet: actuositas enim politica est munus humanitatis ac sanctitatis; est munus quod dirigere debet in se omnia conamina vitae oratione, commentatione, prudentia, fortitudine, iustitia et caritate omnino suffultae».

Haec verba, a Servo Dei Georgio La Pira scripta, eius spiritualia lineamenta bene explicant. Eius investigatio dialecticae politicae super religiosa traditione fundatae non fuit solummodo theorica docti viri cogitatio, sed totius eius vitae animi flamma.

Servus Dei die 9 mensis Ianuarii anno 1904 Alpusalli iuxta Ragusam in Sicilia natus est et sequenti die sacro fonte lustratus. Primus fuit filius humilis familiae et inter plurima impedimenta diplomate scientiae rationariae se exornare valuit, cui accessit etiam probatio in examine maturitatis humanis in litteris: sic potuit laurea iurisprudentiae coronari. Florentiam se transtulit ibique Ius Romanum docuit. Inter annum 1929 et annum 1939 ardens navitas studiosi eum ad nexus cum Universitate Catholica Mediolanensi perduxit, ubi commercia iunxit cum Patre Augustino Gemelli et Iosepho Lazzati et adhaesit Operi Regalitatis a patre franciscano instituto. Operam funditus dedit in Actione Catholica Iuvenum et in divulgatione per scripta super catholica doctrina fundata.

Anno autem 1939 acta periodica instituit et direxit in quibus, fascista regimine adhuc florente, elementa fundamentalia christiana verae democratiae delineabat. Anno 1943 effugit a repentina irruptione politiae secretae eum quaerentis, quia doctrinae fascistae reluctatus erat atque strenue obstiterat promulgationi legum ad integritatem generis servandam anno 1938. Cum Romam contigit, apud Pontificiam Universitatem Lateranensem aulas habuit, quas iuvenum admiratione incensorum multitudo frequentabat. Florentiam, libertate restituta, Augusto mense anno 1944 La Pira rediit ut doceret apud Universitatem. Interea suam altius perscrutatus est doctrinam

per relationem cum doctis viris catholicis Francogallis et cum Anglosaxonibus rerum oeconomicarum peritis. Ingens illi fuit magisterium Ioannis Baptistae Montini, futuri Papae Pauli VI et hodie sancti. Interdum Servus Dei optimus testis dominicanae traditionis et fervens discipulus tomisticae doctrinae evasit.

Anno 1946 electus est ut interesset Coetui ad novam Rem Publicam constituendam: hoc exercendo munere valuit testimonium praebere et christianae praesentiae favere in renovanda Italica populari civitate. Anno 1948 Subsecretarius Ministerii Operum nominatus est. Deinde electus est praefectus urbis Florentiae, ter autem fuit in Coetu Deputatorum ad leges ferendas. Cum munus praefecti urbi exercuit, magnas operas in administratione rerum publicarum et multa incepta politica et socialia suscepit, cum singulari sollicitudine universorum operariorum: celebris fuit occasio in qua strenue defenderat laborem amplius quam duo milium opificum officinarum mechanicarum s.d. *Pignone*.

Eius ferventi in apostolatu, ad sententiam politicae caritatis accommodato, se tradidit numquam intermisso labore ad pacem aedificandam occurrens multis hominibus eximiae illius temporis, quod dicitur bellum frigidum, auctoritatis, scilicet Iosepho Stalin, Ho Chi-Minh, Secretario Unitarum Nationum Coetus U Thant, Leopoldo Senghor, Aegyptio Nasser atque Israelitico Abba Eban. Haec autem fuit actio omnino singularis toto in Occidente, ut relationes veras, profundas ac stabiles promoveret inter politicos curatores omnium Nationum. Anno 1955 magistri civium omnium orbis maiorum civitatum Florentiae foedus amicitiae subscripserunt.

Anno 1966 Servus Dei suam politicam navitatem rarefacere incepit, sed relationes internationales munus exercens praesidis Foederationis Omnium Orbis Civitatum Unitarum retinuit. Innumerae fuerunt eius epistulae missae ad rerum publicarum principes, ad clarissimos viros omnibus in continentibus, claustralia ad monasteria, ad senes et ad pueros Florentiae, uti etiam innumerae fuerunt suae orationes et colloquia maxime cum iuvenibus.

Humanitatis plenitudo in cummunione cum Deo et convenienter unitas ac pax: haec omnia praecipue moderata sunt et quidem singulas electiones Georgii La Pira gubernaverunt.

Eius fides, pertinax et profunda, ponderanda est in difficillimis adiunctis eius vitae: enim res saeculi vicesimi in Italia, saepe etsi inconsulto tamen in cursu rerum, valde hostiles erga fidem christianam et ipsam Ecclesiam fuerunt. Hoc invenitur florente regimine fascistarum, sed maxime flagrante bello et quidem vix post ipsum bellum. Firmissima fuit Servi Dei voluntas defendendi ius Ecclesiae et christifidelium laicorum eorum in ministerio exercendo.

Eius intima animi vita, fons indefessae navitatis apostolicae, cotidie alebatur e fervida eucharistica spiritualitate et ex devotione erga Virginem Mariam. Etiam difficilibus in adiunctis sui temporis numquam perdidit fiduciam videndi primam lucem novi diei pro Ecclesia et mundo atque, magno caritatis spiritu, operam dedit ut haec prima lux splenderet, adhibita potissimum cura eorum qui in corpore et spiritu laborarent.

Prudentia animique ardor in civitate gubernanda, sollicitudo erga proximum egeniorem, aequi animi firmitas una cum magna lenitate et humanitate: haec omnia erant tesserae huius musivi spiritualis operis ab omnibus statim perceptae. Georgius La Pira vir spei summo gradu fuit.

Extremi eius anni gravi morbo onerati sunt, usque ad diem 5 mensis Novembris anno 1977, qua mors accessit ultima.

Fama sanctitatis perdurante, a die 11 mensis Martii anno 1987 ad diem 4 mensis Aprilis anno 2005 apud Curiam ecclesiasticam Florentinam Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 24 mensis Octobris anno 2007 est approbata. Exarata *Positione*, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu die 3 mensis Maii anno 2018 Peculiaris Consultorum Theologorum Congressus habitus est. Die autem 3 mensis Iulii anno 2018 Patres Cardinales et Episcopi Ordinaria in Sessione congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Amato praefui, Servum Dei virtutes theologales, cardinales et adnexas heroicum in modum exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Georgii La Pira, Christifidelis Laici, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2018.

 $\begin{array}{c} \text{Angelus Card. Amato, S.D.B.} \\ \textit{Praefectus} \end{array}$ 

L. \$\mathcal{B}\$ S.

& MARCELLUS BARTOLUCCI Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

#### **MEDIOLANENSIS**

Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Caroli Acutis, Christifidelis Laici (1991-2006)

#### DECRETUM SUPER VIRTUTIBUS

«Consummatus in brevi, explevit tempora multa» (Sap 4, 13).

Israelis Sapientis meditatio bene se accomodat cum Servo Dei Carolo Acutis, qui vix quindecim annos natus et ad terminum suae vitae pervenit et ad plenitudinem humanae ac christianae perfectionis.

Servus Dei Londinii die 3 mensis Maii anno 1991 ab Andrea et Antonia Salzano natus est, sequenti autem die 18 mensis Maii apud ecclesiam Nostrae Dominae Dolorum, in urbe Britanniae capite, sacro fonte lustratus est. Deinde eius familia Septembri mense eiusdem anni sedem suam Mediolanum transtulit, ludumque Carolus apud quaedam religiosa instituta frequentavit. Iam a pueritia naturam ostendit serenam et affabilem necnon indolem apertam et iucundam. Suus spiritalis habitus praesertim eminuit suumque desiderium eximium fuit accipere sacramentum Eucharistiae. Qua re ipse postulavit ut acciperet ante tempus Primam Communionem. Cum iuvenis admodum maturus esset et in spiritualibus rebus valde provectus, eius spiritualis moderator ei facultatem dedit. Ut aptius ad occursum cum Domino adiret, Carolus catechismo studuit eumque meditatus est. Sic die 16 mensis Iunii anno 1998 primitus Eucharistiam accepit et die 24 mensis Maii anno 2003 Confirmationem suscepit.

Saepe in feriis multum tempus Assisii una cum familia feliciter degebat, ibique suam in spiritualem maturitatem gradatim progressus est, secundum vestigia spiritus Sancti Francisci, tradens se singulari fervore in eximiam pietatem in Eucharistiam et devotionem erga Virginem Mariam.

Post gymnasium, decimo quarto anno aetatis, ad lyceum humanarum litterarum accessit iuxta Mediolanense Institutum Leonis XIII, in quo praeterea tam singularem didicit facultatem in rebus informaticis ut novum sui Instituti voluntariarum actionum interretialem situm conderet et paulo post etiam situm Pontificiae Academiae Cultorum Martyrum.

Cum illis annis ad studia sua attendebat, quamvis essent graviora, voluit temporis aliquantum impendere in pueris Confirmationem sumpturis instituendis et in catechismum docendum in paroecia Sanctae Mariae Secretae. Propter suavissimos mores ac benevolam hilaritatem, semper erat in attentionibus omnium suorum amicorum, quos adiuvabat in instrumentis computatoriis bene adhibendis et in eorundem ratione computatoria expedite constituenda. Multae fuerunt significationes eius facultatum in rebus informaticis necnon eius promptitudinis in iis suppeditandis aliis condiscipulis in schola et vero omnibus iis in necessitatibus versantibus.

Eius oboedientia erga parentes institutoresque digna fuit admiratione. In iis enim Patris voluntatem prospiciebat. Alioquin fidem habuit, quae alios trahebat.

Fundamentum eius spiritualitatis erat cotidianus occursus cum Domino in Eucharistia. Carolus aiebat: «Eucharistia est mea via autocinetica ad Caelum!». Post Primam Communionem cotidie incepit frequentare Missam. Ad instar pusillorum pastorum Fatimae, parvas iacturas sibi imposuit pro iis qui Dominum non diligunt. Sic pretiosissimum opus apostolatus inter condiscipulos scholae et amicos egit et uti verus apostolus Eucharistiae voluit adhibere suam peritiam rebus in informaticis ut excogitaret et efficeret ostensionem internationalem super Eucharistica miracula, quae autem erat ampla collectio imaginum photographicarum de praecipuis eucharisticis prodigiis quae per saecula mundi variis in partibus evenerant.

Carolus Christum funditus secutus est et difficilibus in adiunctis inter personas aliam fidem profitentes Evangelii testimonium perhibuit. Umquam quemquam seclusit vel exclusit. Quamvis ex diviti familia esset, brevi eius in vita rebus materialibus non adhaesit sed indigentes earum participabat. Eius caritatis erga pauperes, personas sine tectis vitam degentes, advenas exterarum nationum et denique egenos omnes praestantissimum evasit testimonium.

Eius summum propositum erat Evangelium communicare ut personae ad Deum reducerentur. Eius peritia in usu computatorii instrumenti eum ostendit ut exemplar non tantum liciti sed etiam fecundi modi huius instrumenti, retis interretialis et denique mediorum socialium interretialium utendi.

Praecox animi perceptio Christi lucem ac laetitiam pervulgandi per nova media socialis communicationis eum uti primum fere colonum huius novi campi proponit. Carolus cotidie Rosarii orationem precabatur Virginique Mariae se consecravit ut suum affectum renovaret et eiusdem praesidium impetraret. Eius in conscientia spirituali adfuerunt semper Novissima una cum vitae aeternae spe. Ei ultramundana bona erant consueta necnon cotidiana sicut eius amor in Ecclesiam, Summum Pontificem eiusdemque magisterium, Episcopos et Sacerdotes. Pro omnibus enim orabat omnesque Sacro Cordi Iesu commendabat. Primis diebus mensis Octobris anno 2006 gravi morbo correptus est; primum videbatur simplex esse grippa, postea autem comperta est leucaemia generis M3, quae autem est longe infestior. Ipse suam serenitatem et laetitiam usque ad finem servavit, etiam cum huius morbi momenta graviora facta sunt. Certus erat proximi occursus cum Deo, suis cum moribus suisque verbis adstantes ad virtutem excitans.

Receptus in Mediolanensi clinica et deinde in valetudinario Modiciae mors cerebri comperta est vespere diei 11 mensis Octobris anno 2006. Eius autem cor prima luce sequentis diei desiit pulsare. Duo post dies exsequiae in ecclesia Sanctae Mariae Secretae celebratae sunt. Corpus eius primum Ternengi, Bugellensi in provincia, familiae in sepulcro conditum est deinde Assisiense municipale in coemeterium translatum est.

Eius fama sanctitatis, a die 12 mensis Octobris anno 2013 ad diem 24 mensis Novembris anno 2016 apud Curiam Ecclesiasticam Mediolanensem Inquisitio dioecesana celebrata est, cuius iuridica validitas ab hac Congregatione de Causis Sanctorum per Decretum diei 26 mensis Maii anno 2017 est approbata. Exarata Positione, consuetas secundum normas disceptatum est an Servus Dei heroum in modum virtutes excoluisset. Fausto cum exitu, die 17 mensis Aprilis anno 2018 Peculiaris Congressus Theologorum Consultorum habitus est.

Patres Cardinales et Episcopi die 3 mensis Iulii anno 2018 Ordinaria in Sessione congregati, cui egomet ipse Angelus Cardinalis Amato praefui, Servum Dei heroicum in modum virtutes theologales, cardinales iisque adnexas exercuisse professi sunt.

Facta demum de hisce omnibus rebus Summo Pontifici Francisco per subscriptum Cardinalem Praefectum accurata relatione, Sanctitas Sua, vota Congregationis de Causis Sanctorum excipiens rataque habens, hodierno die declaravit: Constare de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Tem-

perantia et Fortitudine, iisque adnexis, in gradu heroico, Servi Dei Caroli Acutis, Christifidelis Laici, in casu et ad effectum de quo agitur.

Hoc autem decretum publici iuris fieri et in acta Congregationis de Causis Sanctorum Summus Pontifex referri mandavit.

Datum Romae, die 5 mensis Iulii a.D. 2018.

Angelus Card. Amato, S.D.B. Praefectus

L. \$\mathcal{B}\$ S.

& Marcellus Bartolucci Archiep. tit. Mevaniensis, a Secretis

# CONGREGATIO PRO EPISCOPIS

### PROVISIO ECCLESIARUM

Latis decretis a Congregatione pro Episcopis, Sanctissimus Dominus Franciscus Pp., per Apostolicas sub plumbo Litteras, iis quae sequuntur Ecclesiis sacros praefecit Praesules:

die 8 Augusti 2019. — Metropolitanae Ecclesiae Massiliensi P.D. Ioannem Marcum Aveline, hactenus Episcopum titularem Simidiccensem et Auxiliarem archidioecesis Massiliensis.

die 3 Septembris. — Titulari Episcopali Ecclesiae Mylanae R.D. Paulum Borgia, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali dignitate.

- Titulari Episcopali Ecclesiae Scalholtensi R.D. Antonium Camilleri, Nuntium Apostolicum, cum archiepiscopali dignitate.
- Titulari Archiepiscopali Ecclesiae Mesembrianae R.D. Paulum Rudelli, Nuntium Apostolicum.

# DIARIUM ROMANAE CURIAE

Il Santo Padre ha compiuto un Viaggio Apostolico in Mozambico, nei giorni 4-6 settembre, e in Madagascar e Maurizio, nei giorni 6-10 settembre.

#### SEGRETERIA DI STATO

#### NOMINE

Con Breve Apostolico il Santo Padre Francesco ha nominato:

| 6  | agosto    | 2019     | S.E.R. Mons. Petar Rajič, Arcivescovo tit. di Sarsenterum,<br>Nunzio Apostolico in Lituania, <i>Nunzio Apostolico in Esto-</i><br>nia e Lettonia.                                                                                           |
|----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 29 | *         | <b>»</b> | S.E.R. Mons. Ivo Scapolo, Arcivescovo tit. di Tagaste, finora Nunzio Apostolico in Cile, <i>Nunzio Apostolico in Portogallo</i> .                                                                                                           |
| *  | <b>»</b>  | <b>»</b> | S.E.R. Mons. Bruno Musarò, Arcivescovo tit. di Abari, finora Nunzio Apostolico nella Repubblica Araba d'Egitto e Delegato presso la Lega degli Stati Arabi, <i>Nunzio Apostolico in Costa Rica</i> .                                        |
| 3  | settembre | <b>»</b> | Il Rev.do Mons. Paolo Borgia, finora Assessore per gli Affari<br>Generali della Segreteria di Stato, Arcivescovo titolare di<br>Milazzo affidandogli allo stesso tempo l'ufficio di Nunzio<br>Apostolico.                                   |
| *  | <b>»</b>  | <b>»</b> | Il Rev.do Mons. Antoine Camilleri, finora Sotto-Segretario per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato, Arcivescovo titolare di Skálholt affidandogli allo stesso tempo l'ufficio di Nunzio Apostolico.                          |
| *  | <b>»</b>  | <b>»</b> | Il Rev.do Mons. Paolo Rudelli, finora Inviato Speciale, Osservatore Permanente della Santa Sede presso il Consiglio d'Europa a Strasburgo, Arcivescovo titolare di Mesembria affidandogli allo stesso tempo l'ufficio di Nunzio Apostolico. |

Con Biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre Francesco ha nominato o confermato:

- 21 agosto 2019 Il Rev.do P. Serge-Thomas Bonino, O.P., Presidente della Pontificia Accademia di San Tommaso d'Aquino per un secondo quinquennio.
- » » Il Rev.do P. Humberto Miguel Yáñez, S.I. (Argentina), Professore presso la Facoltà di Teologia Morale della Pontificia Università Gregoriana; e gli Ill.mi Coniugi Emilio Inzaurraga e Claudia Alejandra Carbajal (Argentina), rispettivamente Coordinatore per l'America dell'Equipe di Promozione del Foro Internacional de la Acción Católica FIAC, Professoressa di Scienze dell'Educazione presso l'Università Cattolica Argentina, Consultori del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita «ad quinquennium».

27 agosto

2019

Gli Em.mi Sig.ri Card.li: Baltazar Enrique Porras Cardozo, Amministratore Apostolico sede vacante et ad nutum Sanctae Sedis di Caracas, Arcivescovo di Mérida (Venezuela); Jozef De Kesel, Arcivescovo di Mechelen-Brussel, Ordinario Militare per il Belgio, Presidente della Conferenza Episcopale del Belgio; Joseph William Tobin, C.SS.R., Arcivescovo di Newark (U.S.A.), Superiore di Turks and Caicos (Gran Bretagna); Luis Francisco Ladaria Ferrer, S.I., Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede; gli Ecc.mi Mons.ri: Jose S. Palma, Arcivescovo di Cebu (Filippine); Gerard Tlali Lerotholi, O.M.I., Arcivescovo di Maseru (Lesotho); Marian Florczyk, Vescovo tit. di Limata, Ausiliare di Kielce (Polonia); Antonino Raspanti, Vescovo di Acireale (Italia), Membri del Pontificio Consiglio della Cultura «ad quinquennium».

I Rev.di: Mons. Tamás Toth, Segretario della Conferenza Episcopale Ungherese; Sac. Jacques de Longeaux, Professore della Facoltà di Teologia Notre-Dame di Parigi (Francia); i Rev.di Padri: Eric Salobir, O.P., Docente di Comunicazione digitale presso l'Università Cattolica di Parigi (Francia); Paolo Benanti, T.O.R., Docente di Morale e di Bioetica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma e il Pontificio Collegio Leoniano di Anagni (Italia); le Rev.de Suore: Dominica Dipio, M.S.M.M.C., Professoressa di Letteratura presso la Makerere University di Kampala (Uganda); Patricia Murray, I.B.V.M., Segretaria dell'Unione Internazionale delle Superiore Generali - U.I.S.G. (Irlanda); Mariella Mascitelli, P.D.D.M., Architetto specializzata in architettura ed arte per la liturgia (Italia); gli Ill.mi Signori: Prof. Roberto Battiston, Docente di Fisica Sperimentale presso l'Università di Trento (Italia); Prof. Stefano Paleari, Docente di Analisi dei Sistemi Finanziari presso l'Università degli Studi di Bergamo, Commissario Straordinario di Alitalia (Italia); Dott.ssa Maud de Beauchesne-Cassanet, Responsabile del Dipartimento di Arte Sacra della Conferenza dei Vescovi di Francia; Dott. Daniele Pasquini, Presidente Nazionale del Centro Sportivo Italiano, Consultori del Pontificio Consiglio della Cultura « ad quinquennium ».

Il Rev.do Sac. Piotr Pastercyk; i Rev.di Padri: Paul Béré, S.I, Kevin Fitzgerald, S.I.; gli Ill.mi Signori: Prof. Edward Alam, Prof. Glenn Chatelier, Dott. Edio Costantini, Prof. Ivano Dionigi, Dott. Joachim Hake, Dott.ssa Choe Hyondok, Prof. Ralf Van Bühren, Consultori del medesimo Pontificio Consiglio della Cultura «in aliud quinquennium».

- 31 agosto 2019 Il Rev.do Mons. Dario Edoardo Viganò, finora Assessore del Dicastero per la Comunicazione, Vice Cancelliere della Pontificia Accademia delle Scienze e della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, con specifica competenza per il settore della comunicazione.
- 31 » » Il Rev.do Mons. Mark Gerard Miles, Consigliere di Nunziatura, Osservatore Permanente della Santa Sede presso l'Organizzazione degli Stati Americani (O.S.A.).

# NECROLOGIO

| 3  | agosto    | 2019     | Mons. John Philip Saklil, Vescovo di Timika (Indonesia).                                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | <b>»</b>  | *        | Mons. Bernard Unabali, Vescovo di Bouganville ( <i>Papua Nuova Guinea</i> ).                                                                                                                                                                                        |
| 11 | *         | <b>»</b> | Sua Em.za il Card. Sergio Obeso Rivera, del Titolo di San Leone I, Arcivescovo em. di Jalapa (Messico).                                                                                                                                                             |
| 12 | <b>»</b>  | *        | Mons. John Michael Sherlock, Vescovo em. di London ( $Ca$ - $nada$ ).                                                                                                                                                                                               |
| 21 | <b>»</b>  | <b>»</b> | Mons. Paulo Mandlate, S.S.S., Vescovo em. di Tete ( $Mozambico$ ).                                                                                                                                                                                                  |
| 26 | <b>»</b>  | <b>»</b> | Mons. Walmir Alberto Valle, I.M.C., Vescovo em. di Joaçaba (Brasile).                                                                                                                                                                                               |
| 29 | *         | »        | Sua Em.za il Card. Achille Silvestrini, del Titolo di San<br>Benedetto fuori Porta San Paolo, Prefetto emerito della<br>Congregazione per le Chiese Orientali.                                                                                                      |
| 2  | settembre | <b>»</b> | Mons. Andrea Gemma, Vescovo em. di Isernia-Venafro ( $Ita-lia$ ).                                                                                                                                                                                                   |
| 3  | *         | <b>»</b> | Mons. Athanase Bala, C.S.Sp., Vescovo em. di Bafia ( $Camerun$ ).                                                                                                                                                                                                   |
| »  | <b>»</b>  | »        | Sua Em.za il Card. José de Jesús Pimiento Rodríguez, del<br>Titolo di San Giovanni Crisostomo a Monte Sacro Alto,<br>Arcivescovo em. di Manizales ( <i>Colombia</i> ).                                                                                              |
| 4  | »         | <b>»</b> | Sua Em.za il Card. Roger Etchegaray, del Titolo della Chiesa<br>Suburbicaria di Porto-Santa Rufina, Presidente em. del<br>Pontificio Consiglio della Giustizia e della Pace e del<br>Pontificio Consiglio «Cor Unum», Vice-Decano em. del<br>Collegio Cardinalizio. |
| 5  | <b>»</b>  | <b>»</b> | Mons. Alberto Jara Franzoy, Vescovo em. di Chillán (Cile).                                                                                                                                                                                                          |